

#### La selección buscará dar el paso que la lleve a la final de la Copa América

En el camino para defender el título, la Argentina jugará esta noche contra Canadá, desde las 21, por las semifinales, en Nueva Jersey; Lionel Messi será titular.



#### El frío extremo impacta de lleno en la ciudad y en varias regiones del país

-sociedad

En la Capital se esperan mínimas de entre 0°C y 3°C esta semana; hoy podrían llegar a bajo cero; en el campo se congela el agua para los animales; rescate en Santa Cruz. Página 20

# LA NACION

MARTES 9 DE JULIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# Con 18 gobernadores, Milei definió el pacto como un "cambio de época"

ACTA DE MAYO. Desde Tucumán, consideró que los diez puntos firmados implican un hito central de su gestión y las bases para "reconstruir la nación"; cuestionó las "anteojeras ideológicas" de los dirigentes y sindicalistas ausentes



El presidente Milei, flanqueado por 18 gobernadores, legisladores y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, anoche, en la Casa Histórica de Tucumán

PRESIDENCIA

#### Jaime Rosemberg ENVIADO ESPECIAL

SANMIGUEL DE TUCUMÁN.—Tras meses de trajinada negociación, incluida la reciente sanción de la Ley Bases y del paquete fiscal, Javier Milei logró anoche la foto que estaba buscando: 18 gobernadores, dos expresidentes, su gabinete en pleno, legisladores propios y opositores moderados firmaron los diez puntos del Acta de Mayo, dentro de la Casa Histórica de la independencia nacional. Un paso que el Presidente considera un "hito central" de su gestión y los pilares sobre los cuales planea "reconstruir la nación".

"La Argentina se encuentra ante un punto de inflexión. Los puntos de quiebre en la historia de una nación no son momentos de paz y tranquilidad, son momentos de dificultad y conflicto, donde todo parece cuesta arriba. Son momentos en los que el abismo se hace tan claro que el cambio se convierte en una obligación y una urgencia", afirmó el Presidente.

Aunque cuidando el tono, dejó críticas a dirigentes y sindicalistas ausentes, como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por sus "anteojeras ideológicas", a la vez que agradeció la "valentía y grandeza" de los presentes, al declarar: "Que esto sea posible hoy es sin duda símbolo de un cambio de época".

Noasistióal acto la vicepresidenta Victoria Villarruel, afectada por un cuadro gripal. Continúa en la página 6

#### Mercosur: críticas de Lula y Lacalle Pou al Presidente

PARAGUAY. Cuestionaron que no haya ido a la cumbre

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Uruguay, Luis Lacalle Pou, cuestionaron ayer la ausencia de Javier Milei en la cumbre de los líderes del Mercosur celebrada en Paraguay.

Lula, en declaraciones a perio-

distas, calificó de "inmensa tontería" que el presidente de la Argentina "no participe en la reunión". Lacalle Pou lo había subrayado antes, durante la cumbre, al afirmar: "Si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos". Página 12

### Rusia atacó con misiles un hospital pediátrico en Kiev

GUERRA. Lanzó una ola de ataques que dejó 38 muertos

KIEV (DPA).— Una ola de bombardeos rusos con misiles en Ucrania dejó ayer unos 38 muertos en varios puntos del país y alcanzó el principal hospital de pediatría de Kiev, donde se registraron escenas de pánico y de terror. El ataque, con unos 40 misiles, fue uno de los más mortíferos contra la capital desde los primeros meses de la guerra. "Es importante que el mundo vea lo que está haciendo Rusia", declaró el presidente ucraníano, Volodimir Zelensky. Página 2

#### Caso Loan: era sangre el rastro en la camioneta de un acusado

peritaje. La muestra tiene ADN masculino, pero aún no se sabe si es del chico desaparecido

Página 22

### **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de **Pablo Gaggero** www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

#### La invasión rusa | OFENSIVA DEL KREMLIN

# Rusia lanza una ola de misiles sobre Ucrania y destruye un hospital pediátrico en Kiev

El masivo bombardeo con más de 40 misiles en diversas ciudades del país dejó por lo menos 38 muertos y decenas de heridos; Moscú dijo que el edificio fue alcanzado por la defensa antiaérea ucraniana

KIEV.-Una ola de ataques rusos mató ayer a por lo menos 38 personas e hirió a más de 150 cuando el bombardeo con misiles estremeció varios lugares de Ucrania, entre ellos el hospital pediátrico más grande del país, en Kiev, donde se registraron escenas de pánico y terror.

El ataque golpeó cinco ciudades ucranianas con más de 40 misiles de distintas clases y remeció edificios dedepartamentos e infraestructura pública, indicó en las redes sociales el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, que se encontraba de visita en Polonia.

Al menos 10 personas murieron y 47 resultaron heridas en la localidad de Krivói Rog, en el centro de Ucrania, en lo que el responsable del gobierno local, Oleksandr Vilkul, describió como un ataque masivo de misiles.

En el hospital infantil de Okhmatdyt, los rescatistas buscaban a gente bajo los escombros de un ala parcialmente derruida del centro, dijo Zelensky. La BBC reportó muertos, integrantes del staff sanitario.

Miles de voluntarios acudieron a retirar ladrillos y escombros. Poco después de que los supervivientes del bombardeo salieran del búnker subterráneo del hospital infantil, una multitud formó una cadena humana para retirar los restos de las ruinas, pieza por pieza. Vecinos, rescatistas, personal military médicos corrieron al lugar tras enterarse de que había personas atrapadas bajo los techos colapsados.

El impacto fue de un misil crucero ruso y destrozó varias partes del hospital. El Ejército ruso negó su responsabilidad y dijo que el hospital fue alcanzado por restos de misiles antiaéreos ucranianos, sin presentar pruebas.

Algunos expertos militares revelaron que la artillería rusa utilizó misiles Kinzhal, una de las armas más modernas del arsenal del Kremlin, hipersónica y muy dificil de interceptar para las precarias defensas antiaéreas ucranianas.

#### Desesperación

Cuando los misiles empezaron a caer en Kiev, Pavlo Holoviy se precipitó hacia el hospital infantil, en el que su hijo se recuperaba de una

operación reciente. Al llegar todavía emanaba humo de entre los escombros. El hombre, de 37 años, afirmó que le fue "imposible contener" la emoción tras encontrar a su esposa y su hijo sanos y salvos.

"Honestamente, lo principal era ver a mi mujer y mi hijo, no me fijé en el resto", dijo Holoviy. Pacientes, personal y familiares corrieron hacia el refugio subterráneo en cuanto sonaron las alarmas este lunes temprano, según Natalia Svidler, de 40 años.

En los vestíbulos y en los alrededores del hospital, donde los rescatistas fueron desplegados en busca de supervivientes, había charcos de sangre y cristales rotos. "Las instalaciones están destrozadas. En esta situación, probablemente sea imposible trabajar", dijo Oleksander, un médico del hospital.

"Es muy importante que ahora el mundo no guarde silencio sobre ello y que todo el mundo vea lo que es Rusia y lo que está haciendo", dijo Zelensky en redes sociales.

Elataque se produjo la víspera de una cumbre de tres días de la OTAN en Washington, en la que la alianza trataría de garantizar a Ucrania el apoyo continuado del grupo y ofrecer esperanza de que el país puede superar el mayor conflicto europeo desde la II Guerra Mundial.

El ataque coincidió con la visita del mandatario ucraniano a Polonia, antes de viajar a Washington. Durante la reunión, Zelensky y el primer ministro polaco, Donald Tusk, guardaron un minuto de silencio por las víctimas de los bombardeos.

Personal médico y vecinos ayudaban a mover los escombros para buscar a niños y personal médico que pudieran estar atrapados debajo. Los voluntarios formaron una línea y se pasaban piedras y restos de uno a otro. Aún salía humo del edificio y voluntarios y trabajadores de emergencias trabajaban con mascarillas.

El ataque obligó a cerrar y evacuar el hospital. Algunas madres se llevaban a sus hijos cargados a la espalda. Otras esperaban en el patio con sus hijos mientras los teléfonos de los médicos sonaban sin que nadie contestara.

En otros lugares de Kiev, el mayor bombardeo sobre la capital en casi cuatro meses dejó siete muertos y 25 heridos, según las autoridades.

#### Detonaciones

Los edificios de la ciudad temblaron con las detonaciones. Toda una sección de un edificio residencial de varias plantas quedó destruida en un distrito de Kiev, según las autoridades. Tres subestaciones eléctricas fueron dañadas o destruidas por completo en dos distritos de la ciudad, según la compañía eléctrica DTEK.

El ataque se produjo en un horario en el que había mucha gente en las calles, indicó el jefe de la oficina de presidencia de Ucrania, Andrii Yermal.

Las autoridades aún no habían terminado de evaluar el impacto del ataque, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

El bombardeo de Moscú sobre blancos civiles disparó la condena de la comunidad internacional.

El secretario de la ONU, António Guterres, consideró que los ataques contra el hospital y otro centro médico "son particularmente chocantes", según declaró su vocero, Stéphane Dujarric.

Estados Unidos consideró que el ataque contra el centro infantil fue "salvaje" y deliberado, según el vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller.

Rusia "ataca sin piedad a los civiles ucranianos", denunció el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, tras los bombardeos diurnos.

La coordinadora humanitaria de la ONU para Ucrania, Denise Brown, condenó "firmemente" los bombardeos y dijo que la muerte de niños era "inconcebible".

Francia también condenó unos "actos bárbaros"; Gran Bretaña, un "atroz ataque", y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, un acto "odioso".

"Es muy importante que el mundo no se calle y que cada uno vea lo que hace Rusia", declaró Zelensky desde Polonia, donde guardó un minuto de silencio por las víctimas. •

Agencias AP, AFP, Reuters y DPA



Rescatistas y voluntarios trabajan en la remoción de escombros



Una mujer herida es retirada por personal de seguridad



Una voluntaria evacúa a una chica del hospital

LA NACION | MARTES 9 DE JULIO DE 2024 EL MUNDO 3



ALEX BABENKO/AP



ANATOLII STEPANOV/AFP



ROMAN PILIPEY/AFP

EMBESTIDA DE LA JUSTICIA CONTRA ARTISTAS RUSOS

#### **JUICIO Y CÁRCEL POR "APOLOGÍA DEL TERRORISMO"**

Una corte en Rusia halló culpables de terrorismo a Svetlana Petriychuk, dramaturga, y a Zhenya Berkovich, reconocida directora teatral, y ayer las sentenció a seis años de cárcel, en un episodio de represión que según defensores de DD.HH. demuestra el rechazo ruso a la libertad artística.

# "No podía respirar": el relato de una madre que salvó a su bebé

Destrucción y terror en las inmediaciones del hospital atacado

KIEV.- En un trágico y brutal ataque, un misil ruso impactó ayer en el hospital infantil Okhmatdyt de Kiev, causó la muerte de dos personas y dejó 16 heridos, en uno de los peores bombardeos en meses. El ataque, que ocurrió alrededor de las 10 (hora local), dejó una gran parte del hospital en ruinas, con ventanas voladas y edificios colapsados, y sumió a la ciudad en

Momentos después del impacto. Svitlana Kravchenko, de 33 años, se apresuró a proteger a su bebé de dos meses que recibía tratamiento en el hospital, cubriéndolo con un paño para evitar que inhalara polvo. "Oímos la explosión y nos llovieron los escombros", dijo.

"Daba miedo. No podía respirar. Intentaba cubrirle con esta tela para que pudiera respirar", relató con la voz temblorosa mientras salía del refugio antiaéreo. A su alrededor, equipos de rescate, soldados y ciudadanos formaban cadenas humanas para remover los escombros en busca de sobrevivientes.

Elataque destruyó una gran parte del centro de dos plantas que alberga la sala de toxicología, que quedó aplastada, mientras que las ventanas del edificio principal de 11 plantas cercano volaron por los aires.

#### Chicos en la calle

El hospital, conocido por realizar alrededor de 10.000 intervenciones quirúrgicas al año y albergar a 600 niños, quedó en ruinas. La escena era desgarradora: madres temblo-

rosas aferraban a sus bebés, enfermeras ensangrentadas, niños en quimioterapia asistidos en una calle mientras doctores heridos y aturdidos intentaban comprender la magnitud de la devastación. Todas estas fueron las dramáticas imágenes de las consecuencias del ataque.

Svitlana y su marido, Volodimir, miraban la destrucción con su hijo en brazos, agradecidos de haber sobrevivido a pesar de las heridas Otros ataques leves. Su auto había quedado sepultado bajo los escombros, pero la joven familia se consideraba afortunada, ya que sobrevivieron con apenas unos cortes leves.

Los equipos de rescate seguian buscando entre los escombros. Yevhenia Rojvarg, una especialista en toxicología de 55 años dijo que todos sus colegas más cercanos estaban vivos, pero que no estaba segura de la suerte de los que pudieran haber quedado en los pisos superiores.

Rojvarg describió la explosión como "extremadamente potente", que voló ventanas y puertas, y derribó muebles. Cuando se le preguntó si sentía rabia, dijo que no: "Tal vez agotamiento. Y una tristeza muy profunda", expresó con la esperanza de que el sufrimiento acabe pronto.

Otra testigo llamada Olha, una farmacéutica que trabajaba en Okhmatdyt dijo a The Kiev Post que "cuando se produjo la primera explosión, llevamos a los niños al comedor, y cuando de repente la

segunda golpeó con fuerza, llevamos a la gente al refugio antiaéreo. El techo se derrumbó y los cristales se hicieron añicos. Bajamos a los niños al refugio antiaéreo y yo corrí a ayudar a los heridos. Eran heridos diversos. Brazos, piernas, fracturas, casi la amputación de un dedo; la cabeza de una mujer estaba gravemente lesionada", dijo Olha.

El presidente Volodimir Zelensky condenó el ataque y dijo que Rusia había disparado más de 40 misiles contra distintas ciudades, causando uno de los días más mortíferos de la guerra en lo que va del año. En todo el país, al menos 33 personas murieron en la serie de ataques con misiles.

El Ministerio de Defensa ruso acusó sin proporcionar pruebas que el daño a la estructura pediátrica "fue causado por un misil de defensa aérea ucraníano".

Mientras tanto, la comunidad se unía en medio del dolor. Cientos de vecinos acudieron al hospital con agua y ayuda, tratando de consolar a los afectados y buscar a los desaparecidos.

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha iniciado una investigación por crímenes de guerra, mientras los trabajos de rescate continúan en medio de los escombros, con la esperanza de encontrar más sobrevivientes. •

Agencias AFP y Reuters

# Los líderes de la OTAN llegan a Washington para una cumbre

La alianza analiza el avance de la ultraderecha y el eventual regreso de Trump

WASHINGTON (AP).- Los líderes de la OTAN se reúnen esta semana para una cumbre que conmemora el 75º aniversario de la alianza militar, que nunca ha sido tan importante, pero que también enfrenta amenazas potencialmente existenciales desde afuera y desde adentro.

Como si la guerra de Rusia en Ucrania, los desafios planteados por una China cada vez más agresiva y el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza no fueran suficientes, ahora también se pone en duda el compromiso de algunos miembros claves en la defensa de sus aliados.

Existe una profunda incertidumbre sobre la capacidad del presidente estadounidense, Joe Biden, para vencer en noviembre a su predecesor, el escéptico de la OTAN Donald Trump, para lidela alianza.

Si bien los problemas políticos de Biden suscitan preocupaciones en su país y en el extranjero, los europeos enfrentan sus propios problemas con el aumento del populismo de extrema derecha-particularmente en Francia y Hungría-, que amenaza lo que ha sido un pilar fundamental de la seguridad y la estabilidad desde la Segunda Guerra Mundial.

Tambaleante desde su desastroso desempeño en el debate del 27 de junio y con dificultades para mantener unida su campaña de reelección, Biden dice que la gente debería mirar sus interacciones en la cumbre de la OTAN como evidencia de su fortaleza para el liderazgo.

Diplomáticos y analistas segui- Agencias AP y AFP

rar al miembro más poderoso de rán de cerca los acontecimientos.

"El resultado de las elecciones de noviembre es de enorme importancia para la OTAN, incluso si se niegan a discutirlo", dijo Jeff Rathke, presidente del Instituto Estadounidense-Alemán, de la Universidad Johns Hopkins. La idea de que Trump regrese a la Casa Blanca ha alarmado a muchos en Europa, pues temen que pueda reducir los compromisos de Estados Unidos con la OTAN o Ucrania, o cancelarlos por completo.

"No hay nada que los homólogos de Biden en la OTAN puedan hacer para afectar ese resultado, se encuentran en la incómoda posición de ser observadores de un proceso que es fundamental para la alianza", agregó Rathke. •

# Tras las elecciones, Francia busca una ecuación de gobierno

**DILEMA.** El triunfo no le serviría a la izquierda anti-Macron para imponer un primer ministro; se prevén nuevos realineamientos

Luisa Corradini

CORRESPONSAL EN FRANCIA

PARÍS. – Después de haber llegado en primer lugar en las elecciones legislativas francesas, el Nuevo Frente Popular (NFP), que se declara dispuesto a gobernar, inició ayer sus negociaciones internas para designar a un futuro primer ministro, que sería propuesto a Emmanuel Macron. Pero la incógnita que se plantea tras ese triunfo es cómo hacer funcionar una cohabitación entre un presidente liberal y un jefe de gobierno de izquierda, cuando el NFP defiende un programa en total ruptura con el macronismo.

Împuestos, salarios, inmigración... fruto de un acuerdo electoral entre La Francia Insumisa (LFI), de la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon; el Partido Socialista; los Ecologistas, y el Partido Comunista, las propuestas del bloque de izquierda son, a simple vista, inaceptables para Emmanuel Macron.

"El Nuevo Frente Popular aplicará su programa, nada más que su programa y todo su programa", previno Mélenchon inmediatamente después de conocidos los resultados de la segunda vuelta de las legislativas, el domingo por la noche. La unión de la izquierda llegó primera, con 178 diputados. Sin embargo, disponiendo de una corta mayoría relativa, delante de Juntos, el campo presidencial (156 bancas), y Reunión Nacional (RN), de Marine Le Pen (142 escaños), el NFP sigue persistiendo en mantener las medidas prometidas desdeel 14 de junio, cuando el presidente de la república anunció la disolución de la Asamblea Nacional.

¿Cuáles son esas exigencias? A partir de la nominación del primer ministro, el NFP quiere hacer adoptar "medidas de urgencia". Es decir, por decreto, sin esperar una adopción parlamentaria: bloqueo de precios de artículos de primera necesidad (alimentación, carburantes y energía); abrogación de la reforma de la jubilación, con el retorno de la edad de la pensión a 62años. Aun cuando nada está definido para después, el programa fija un "objetivo común a 60 años", sin dar precisiones sobre el costo o el calendario.

Además, aumento de salarios: el salario mínimo será elevado a 1600 euros netos (+14%) y los sueldos serán indexados con la inflación. Se suma una revalorización de 10% de las ayudas para el alojamiento.

Para 2024, esas medidas costarían 25.000 millones de euros al Estado, según un análisis del propio bloque de izquierda. Para financiarlas, el NFP promete 30.000 millones de euros de ingresos de dos fuentes, de aquí a fin de año: en primer lugar, el restablecimiento del impuesto a las grandes fortunas (ISF), con un "componente climático". El bloque promete obtener 15.000 millones de euros gracias a ese impuesto. Antes de su supresión, el ISF solo aportaba 5000 millones de euros al Estado.

En segundo lugar, un impuesto a las grandes ganancias: en 2024, el NFP pretende recuperar los 15.000 millones de euros faltantes acome-

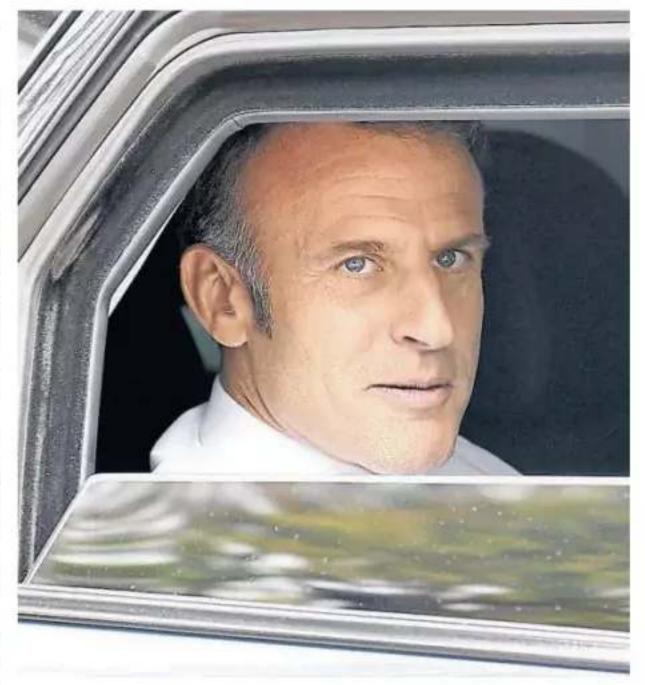

Macron deja el lugar de votación en el norte de Francia

tiendo contra las "superganancias" de los grandes grupos agroindustriales y la gran distribución.

Una vez adoptadas esas medidas de urgencia por decreto, el Nuevo Frente Popular deberá obtener una clara mayoría en la Asamblea para hacer adoptar textos de ley de mayor importancia. Sobre la fiscalidad, propone algunas medidas del programa de Mélenchon de 2022. Por ejemplo, aumentar la progresividad del impuesto a las ganancias.

Frente a la situación migratoria, la izquierda quiere la abrogación de la ley de inmigración, la facilitación del acceso a las visas y la creación de un estatus de refugiado climático, entre otras medidas. Como un contrapunto de las propuestas de la extrema derecha de la Reunión Nacional (RN), la unión de izquierda prevé garantizar el acceso a la atención médica de urgencia a los extranjeros, así como el respeto del ius solis (derecho de suelo) a los niños nacidos en Francia. En el terreno de la educación, el Estado debería asumir todos los costos originados durante la escolaridad (comedores, salidas, actividades extraescolares, etc.).

Lejos, muy lejos del programa de gobierno ejecutado hasta ahora por el equipo presidencial. ¿Cómo hará Macron para aceptar la revocación de la reforma de la jubilación, promesa fundamental de sus dos campañas presidenciales, que debió ser adoptada por decreto ante una Asamblea totalmente dividida? ¿Cómo aceptar la creación de nuevos impuestos, cuando los sucesivos gobiernos de la era Macron hicieron de la reducción de ellos uno de sus mantras? Y en cuanto a la inmigración, ¿cómo derogar esa ley recientemente adoptada-con el apoyo incluso de la extrema derecha-, cuando el principal reclamo de los franceses es poner un límite al arribo de extranjeros en situación irregular?

Nada fácil. No obstante, varias señales positivas se desprenden de las últimas horas.

"Antes que nada, a pesar de su eterna actitud disruptiva, Jean-Luc Mélenchon no está en condiciones de imponer nada. No solo está en conflicto con sus socios mucho más moderados del bloque de izquierda, sino que incluso es resistido por muchos de sus propios simpatizantes. Segundo, si bien es cierto que toda la izquierda ganó 40 bancas suplementarias, su formación, LFI, sumó apenas un escaño (de 74 en la legislatura anterior, a 75 en la futura). La verdad es que de estas elecciones salieron tres bloques que quedaron muy lejos de la mayoría absoluta, lo que hace inimaginable un gobierno minoritario de alguno de ellos", analiza Brice Teinturier, director general del instituto Ipsos.

Para Teinturier, si bien son conscientes de que no será fácil, los miembros moderados del bloque de izquierda –como Raphael Glucksmann, presidente del grupo socialista Plaza Pública– se declaran dispuestos a aceptar una "coalición de proyectos" que permitiría hallar cada vez "el mínimo denominador" que permita asegurar la gobernabilidad del país.

Hay quienes imaginan incluso una mayoría como la que existe desde hace 40 años en el Parlamento Europeo, que reúne a conservadores del Partido Popular Europeo (PPE), socialistas y liberales de Renew, y a la cual los Verdes se aprestan a incorporarse.

A juicio de Teinturier, "si se excluye a LFI, un repelente absoluto para el centro desde que Mélenchon flirtea con la Venezuela de Maduro, el antisemitismo y el islamismo, pretende desmantelar la OTAN, abandonar a Ucrania y, si fuera posible, la Unión Europea (UE), ese frente obtendría 276 votos. Si los gaullistas moderados de Los Republicanos (LR), que obtuvieron 55 escaños, aceptaran sumarse, se llegaría a una mayoría absoluta de gobierno". •

# Acusan a la RAI de ocultar la derrota de la ultraderecha francesa

El canal de noticias transmitió un festival sobre la identidad italiana en lugar de los resultados

Elisabetta Piqué CORRESPONSAL EN ITALIA

ROMA.— Al día siguiente de la segunda vuelta de las elecciones en Francia que mantuvieron en vilo a toda Europa, estalló en Italia una nueva polémica en torno a la RAI, la radiotelevisión pública de la península, que fue acusada de haber ocultado la derrota del partido de derecha de Marine Le Pen.

Fue Usigrai, el sindicato interno de la red pública, que denunció que el servicio público anteayer a la noche, ni bien se conocieron los primeros sondeos de boca de urna, "no hizo nada para informar en forma tempestiva sobre lo que estaba ocurriendo con un voto que habla directamente sobre el futuro de Europa".

Mientras que los canales de Mediaset (el imperio de Berlusconi) y el canal independiente La 7 "decidieron realizar programas especiales ad hoc para informar enseguida cómo había sido la votación, la RAI no se preocupó en lo más mínimo de las elecciones francesas", denunció.

El sindicato fue más allá y destacó que cuando los noticieros de todo el mundo daban cuenta del fracaso de la ultraderecha en el balotaje francés, "los noticieros de las 20, hora local, de la RAI casi ni cambiaron sus esquemas". Y los sucesivos, tampoco: en RAII, el primer y más importante canal de la red pública, daban un programa de música; en RAI2, una película, y en RAI3, una réplica sobre otro tema. Esto hizo que los especiales sobre las elecciones francesas que sí tuvieron otros canales privados tuvieran un enorme rating.

El sindicato criticó sobre todo a RAINews, el canal todo noticias de la RAI, que, "al contrario de su mandato editorial, decidió abrir a las 22 de ayer [por anteayer] no con Francia, sino con un festival sobre la identidad italiana".

El director de RAINews, Paolo Petrecca, cercano a Hermanos de Italia, el partido posfascista de Giorgia Meloni, también fue duramente criticado por el comité de redacción del canal, que denunció la debacle informativa en torno a la cobertura de las elecciones francesas y por el Partido Democrático, el principal de la oposición, que pidió explicaciones.

Petrecca, que rechazó esas denuncias, al parecer estaba sentado en la platea de dicho festival, donde, según Dagospia, un sitio de chimentos, actuaba su pareja. Petrecca ya había sido acusado el año pasado por haber cortado algunos informes sobre Leonardo La Russa, hijo de Ignazio La Russa, presidente del Senado y referente de Hermanos de Italia, que fue acusado de haber abusado de una joven.

"Es grave que el servicio público no haya informado a los televidentes de manera tempestiva y exhaustiva sobre lo que estaba ocurriendo en Francia. Desde hace tiempo estamos frente a una significativa reducción de los espacios informativos y a un cambio de narrativa que daña a la RAI y a los ciudadanos", criticó Usigrai.

No fue la única voz de protesta: "¿Por qué ninguna red de la RAI abrió un espacio para informarles a los ciudadanos sobre las elecciones en Francia? ¿El resultado electoral dejó descontento a algún aliado italiano?", escribió en X Vittorio Trapani, presidente de la Federación Nacional de la Prensa Italiana.

"¿Denunciar también esta traición del rol del servicio público hará que me merezca sanciones disciplinarias?", también se preguntó Trapani.

Anteriormente, los directivos de la RAI habían sido cuestionados por su presunta sumisión a la línea dictada por el gobierno de derecha de Meloni, basado en una alianza entre su partido, Hermanos de Italia; la Liga, de Matteo Salvini, y Forza Italia, del fallecido expremier Silvio Berlusconi. Usigrai había denunciado la "falta de autonomía" del servicio público respecto de la política, que la RAI se había vuelto "el megáfono de los partidos" e incluso en mayo lanzó una huelga en contra del "control asfixiante del gobierno sobre el trabajo periodístico". •

### Orban y Le Pen se unen en el Parlamento Europeo

El nuevo grupo de ultraderecha, llamado Patriotas por Europa, será la tercera fuerza del recinto

BRUSELAS (AP).—El nuevo bloque de extrema derecha en el Parlamento Europeo, Patriotas por Europa, impulsado por el húngaro Viktor Orban y la francesa Marine Le Pen, fue lanzado ayer con la aspiración de tener la tercera mayor bancada de la Eurocámara.

El nuevo bloque político estará presidido por el eurodiputado francés Jordan Bardella, líder del partido Reunión Nacional (RN), que anteayer quedó relegado al tercer lugar en las elecciones legislativas en Francia.

El bloque Patriotas por Europa había sido impulsado y puesto en marcha por Orban, aunque fue la adhesión de 30 eurolegisladores del partido francés RN la que impulsó a la bancada a convertirse en una de las más importantes del Parlamento Europeo.

El nuevo bloque nace con 84 legisladores de doce nacionalidades diferentes.

Esto lo coloca como la tercera fuerza, solo por detrás del Partido Popular Europeo (PPE, derecha), que sigue teniendo la mayor bancada de la Eurocámara, con 188 diputados, por delante de los Socialistas y Demócratas (S&D, socialdemócratas), en segundo lugar, con 136 diputados.

El bloque se adelanta así al grupo de ultraconservadores que lideran los Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni; Conservadores, y Reformistas (ECR). LA NACION | MARTES 9 DE JULIO DE 2024

# "Yo no me voy": Biden desafió a los demócratas que piden que se baje

CONTRAATAQUE. En una carta, el presidente respondió a los reclamos de dirigentes de su espacio y pidió unirse contra Trump



Biden, durante un acto de campaña anteayer en Pensilvania

SAUL LOEB/AFP

#### Rafael Mathus Ruiz

CORRESPONSAL EN EE.UU.

WASHINGTON.—Harto de las presiones y del fuego amigo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, redobló ayer la ofensiva para
salvar su candidatura y reclamó
a los demócratas díscolos por escrito, con una carta, que desistan
de intentar forzarlo a que se baje
de la carrera por la presidencia y
se alineen para derrotar a Donald
Trump. Sin ocultar su furia, Biden
reforzó después ese mensaje en
una entrevista telefónica, fuera de
agenda, con el programa Morning
Joe, en la cadena Msnbc.

"La conclusión acá es que no nos vamos a ninguna parte; yo no me voy a ninguna parte", dijo.

Biden además desafio a quienes piden que se aparte de la elección a que, si quieren sacarlo, traten de hacerlo en la Convención Nacional Demócrata, que se hará a fines de agosto en Chicago.

A la par de la movida presidencial, el diario *The New York Times* desató otro frente al revelar que un neurólogo especialista en Parkinson visitó la Casa Blanca en ocho ocasiones en ocho meses, una presencia habitual –el mismo experto visitó la Casa Blanca durante la presidencial de Barack Obama–, pero sobre la cual los voceros de Biden no ofrecieron una respuesta directa (ver aparte).

#### Cónclave en el Congreso

La última y más furtiva ofensiva de Biden para salvar su candidatura y enterrar de una vez por todas los globos de ensayo que pusieron en órbita los demócratas llegó luego de que trascendiera, el último fin de semana, que varios congresistas, incluidos algunos de alto rango en las filas demócratas en el Congreso, se mostraron proclives en una reunión a puertas cerradas a buscar otro candidato ante la posibilidad ya no solo de que Biden pierda contra Donald Trump, sino de que además perjudique a los congresistas y senadores que también van en la boleta este año.

En su carta de dos páginas, Biden hizo hincapié en que los demócratas tienen "una tarea": derrotar a Trump.

"Tenemos 42 días para la Convención Demócrata y 119 días para las elecciones generales", dijo Biden en la carta. "Cualquier debilitamiento de la resolución o falta de claridad sobre la tarea que tenemos por delante solo ayuda a Trumpy nos perjudica a nosotros. Es hora de unirnos, avanzar como un partido unificado y derrotar a Donald Trump. Estoy firmemente determinado a seguir en la carrera", marcó a los legisladores a su regreso a Washington tras el fin de semana largo por el Día de la Independencia.

Biden insistió nuevamente en que la gente lo eligió para ir en busca de su reelección.

"Este fue un proceso abierto a cualquiera que quisiera postularse. Solo tres personas eligieron desafiarme", escribió Biden en su carta. "A uno le fue tan mal que abandonó las primarias para postularse como independiente. Otro me atacó por ser demasiado viejo y fue derrotado estrepitosamente. Los votantes del Partido Demócrata han votado. Me han elegido para ser el candidato del partido", remarcó.

"¿Les diremos ahora simplemente que este proceso no importó? ¿Que los votantes no tienen voz y voto?", insistió el mandatario.

La (ahora sí, un poco más enérgica) reacción de Biden llegó luegode varios días de crisis incesante para su campaña presidencial tras su fatídico debate con Trump, hace ya más de una semana, que dejó al descubierto su fragilidad y arraigó las dudas acerca de su vitalidad, su salud mental y, sobre todo, su capacidad para liderar una nueva campaña de manera efectiva y después gobernar otros cuatros años el país. Biden reconoció su muy mal desempeño en el debate con una lista de explicaciones –un resfriado, cansancio por sus viajes internacionales, una preparación con errores—y su campaña levantó un poco su perfil. Pero nada sirvió para aplacar las dudas y los temores en los demócratas.

#### Desconfianza

Por el contrario, esa desconfianza solo parece haber aumentado con el paso de los días. Aunque las principales figuras demócratas aún lo respaldan, las discrepancias internas ya son inocultables. Cinco congresistas demócratas ya pidieron públicamente a Biden que dé un paso al costado el fin de semana. Una lista a dos columnas despuntó en el Capitolio: a favor de Biden y en contra.

Anteayer, el líder de la bancada demócrata en la Cámara baja, Hakeem Jeffries, convocó a una reunión virtual con los legisladores para discutir sobre la candidatura de Biden, vvarios medios, incluido el diario The New York Times, informaron luego que en esa reunión, que no dejó ningún comunicado oficial, quedó al descubierto una "creciente sensación de pánico" entre los principales demócratas. Varios congresistas de alto rango, según trascendió en los medios, cuestionaron al jefe del Estado, y uno de ellos, Adam Smith, pidio luego de que se conociera la carta que Biden dé un paso al costado.

Urgido por dejar atrás los cuestionamientos, Biden continuará en la pelea por renovar su imagen esta semana, durante la cumbre de la OTAN que se celebrará en Washington. Al cierre de la cumbre, Biden brindará una conferencia de prensa en solitario.

#### Un experto en Parkinson visitó 8 veces la Casa Blanca en el último año

El vocero presidencial afirmó que Biden no tiene síntomas de la enfermedad

#### Emily Baumgaertner y Peter Baker

THE NEW YORK TIMES

WASHINGTON.—Un experto en la enfermedad de Parkinson del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed visitó la Casa Blanca ocho veces en ocho meses desde el pasado verano boreal hasta esta primavera, incluyendo al menos una vez para reunirse con el médico del presidente Joe Biden, según los registros oficiales de visitantes.

El experto, Kevin Cannard, es un neurólogo especializado en trastornos del movimiento y recientemente publicó un artículo sobre el Parkinson. Los registros, publicados por la Casa Blanca en respuesta a una solicitud de The New York Times, documentan visitas desde julio de 2023 hasta marzo pasado. Las más recientes, si las hubo, no se publicarían hasta más tarde, según la política de divulgación de la Casa Blanca.

No está claro si Cannard estaba en la Casa Blanca para atender específicamente al presidente o si estaba allí como parte de reuniones no relacionadas con el equipo médico de la Casa Blanca. La página de LinkedIn de Cannard lo describe como "apoyando la Unidad Médica de la Casa Blanca" durante más de 12 años, lo que incluiría durante las administraciones de los presidentes Barack Obama y Donald Trump.

Cannard no respondió a repetidas solicitudes de comentarios. La Casa Blanca no comentó específicamente sobre el propósito de sus visitas recientes. "Una amplia variedad de especialistas del sistema Walter Reed visitan el complejo de la Casa Blanca para tratar a los miles de militares que trabajan en el lugar", dijo Andrew Bates, vocero de la Casa Blanca, en un comunicado.

Bates dijo que el presidente "ha sidovisto por un neurólogo una vez al año" como parte de su chequeo físico anual y "ese examen no ha encontrado signos de Parkinson y no está siendo tratado por ello".

El vocero se negó a proporcionar fechas de reuniones entre Biden y sus especialistas, pero dijo "no ha habido visitas de neurólogos además de una para su examen físico anual, que ya son tres en total".

Cannard se reunió el 17 de enero con Kevin O'Connor, el médicode la Casa Blanca, así como con John Atwood, cardiólogo de Walter Reed, y otra persona en la clínica residencial de la Casa Blanca, según los registros. Esa reunión se llevó a cabo un mes antes de que Biden se sometiera a su chequeo físico anual más reciente en el Centro Walter Reed el 28 de febrero.

En una carta de seis páginas publicada después de ese chequeo, O'Connor dijo que el equipo médico del presidente había realizado "un examen neurológico extremadamente detallado" que no arrojó "hallazgos consistentes con" Parkinson, accidente cerebrovascular u otros trastornos neurológicos centrales.

Las preguntas sobre la salud de Biden, y específicamente sobre el Parkinson, han proliferado desde su desastrosa actuación en el debate contra Trump el 27 de junio. •

#### Boeing aceptó declararse culpable de fraude y será multada

Evitó la responsabilidad por la muerte de 346 personas en dos accidentes aéreos

WASHINGTON (AP).—El gigante aeronáutico Boeing afirmó ayer que alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia norteamericano en el caso penal por los accidentes de dos aviones 737 MAX en 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas.

La empresa aceptó declararse culpable de "conspiración para defraudar a Estados Unidos" durante la certificación de los aviones MAX. Boeing será multada en virtud del acuerdo y deberá invertir un mínimo de 455 millones de dólares en "programas de cumplimiento y seguridad".

Elacuerdose produce después de que los fiscales determinaran que el gigante estadounidense de la aviación incumplió un pacto previo sobre los accidentes ocurridos en Etiopía e Indonesia.

La acusación se relaciona con dos accidentes de 737 MAX en Indonesia y Etiopía durante un período de cinco meses en 2018 y 2019 que mataron a 346 personas y llevaron a las familias de las víctimas a exigir que Boeing se someta a un juicio. Una declaración de culpabilidad amenaza potencialmente la capacidad de la compañía para obtener lucrativos contratos gubernamentales con entidades como el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la NASA, aunque podría solicitar exenciones.

Boeing quedó expuesta a un proceso penal después de que el Departamento de Justicia determinara en mayo que la empresa había incumplido un acuerdo de 2021 relativo a los accidentes mortales. Sin embargo, la declaración de culpabilidad evita a Boeing un juicio polémico que podría haber expuesto muchas de las decisiones de la empresa que condujeron a los accidentes mortales del avión MAX a un escrutinio público aún mayor.

También facilitaría a la compañía, que tendrá un nuevo consejero delegado a lo largo de este año, intentar seguir adelante mientras busca la aprobación para su planeada adquisición de Spirit AeroSystems. Un portavoz de Boeing confirmó que había "llegado a un acuerdo de principio sobre los términos de una resolución con el Departamento de Justicia".•

## Participaciones sociales

#### 4318 8888

#### REUNIONES

En el ROTARY CLUB DE BUENOS AIRES que preside el Dr. Jorge González Zuelgaray, mañana 10 de julio, a las 13, disertará el Diputado Nacional Dr. Miguel Ángel Pichetto, sobre: "El país después de la Ley de Bases"

Publique aquí todos los días de 9 a 19. Consulte horarios de cierre. 3 cuotas sin interes con tarjeta de crédito

# POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

LOS PUNTOS **DEL PACTO** DE MAYO

 La inviolabilidad de la propiedad privada 2 El equilibrio fiscal innegociable

3 La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del producto bruto interno

#### Cumbre en Tucumán | LA FIRMA DEL ACTA DE MAYO



El Presidente, flanqueado por los gobernadores, frente a la Casa Histórica de la Independencia

CAPTURA

# Con 18 gobernadores, Milei dijo que el pacto marca "un cambio de época"

El Presidente llamó a la unidad y tuvo un discurso con tono medido; agradeció a los mandatarios que, desde diferentes fuerzas políticas, acompañaron la firma del acta; cuestionó las "anteojeras ideológicas" de los ausentes

#### Viene de tapa

En su discuro, Milei elogió la "valentía" de los dirigentes que deponen "egoísmos" en pos del progreso nacional y trazó paralelismos entre la situación actual y los enfrentamientosentrefederalesyunitarios."No es la primera vez que después de años de guerras intestinas representantes de los distintos confines del mapa político se reúnen para deponer las armas y encontrarse en torno a un nuevo orden", afirmó. Comparó, además, el Pacto de Mayo con la Constitución de 1853.

"Fue ese gesto patriótico de quienes depusieron las armas para convenir un proyecto de nación el puntapié inicial de un proceso asombroso: la erupción de la Argentina como un volcán, desde las profundidades del abismo hasta los cielos", agregó.

"Quiero agradecer a todos los presentes por congregarse aqui después dedécadas de pendular entre proyectos antagónicos que nos han hecho cada vez más pobres", siguió, para destacar la "generosidad" y "grandeza" de los mandatarios presentes. "Que esto sea posible hoy es sin duda símbolo de un cambio de época". completó. No se olvidó de los ausentes. "Hay muchos dirigentes políticos, sociales y sindicales que no están

aquí. En algunos casos, porque sus anteojeras ideológicas los hacen desconocer la raíz del fracaso argentino. En otros, por miedo o vergüenza de haber persistido en el error durante tantotiempo. Y, lamentablemente, en muchos casos, por obstinación por no querer ceder los privilegios que el viejo orden les brindaba".

"No es casualidad que entre estos últimos se encuentren quienes han intentado e intentan cotidianamente boicotear a este gobierno y conspiran para que fracase", prosiguió el Presidente, apenas levantando la voz, pero sin quitar la mirada del texto. No cerró la puerta a esos dirigentes: dijo que está abierto a abrazar a aquellos que quieran "redimirse".

Luego, Milei fue repasando los diez puntos del Acta de Mayo. Desde el primero, que alude al respeto a la propiedad privada, hasta el último, sobre la necesidad de abrirse al comercio internacional.

El tercer punto, la reducción del gasto público, lo devolvió a su arena preferida. "Nos enfrentamos a problemas de proporciones bíblicas. Bajar drásticamente el peso del Estado en nuestra economía es nuestra misión más importante v más dificil. Por eso convocamos a este pacto, para que todos los que tenemos res-

ponsabilidaden la materia hagamos nuestra parte", afirmó.

Y apuntó a los gobernadores: "El 44% del gasto del Estado corresponde a las provincias y los municipios. Por cada empleado nacional hay cinco provinciales. Llegar a un peso del Estado razonable de 25 puntos del PBI requiere que todos los niveles del Estado hagan su parte", completó, sin mirar a los destinatarios de su mensaje, que escuchaban el discurso con gesto adusto.

"No vinimos aquí a construir relato, sino a construir una nación", agregó hacia el cierre, para recordar que el Consejo de Mayo será el encargado de convertir en proyectos de ley los principios del acta de Mayo.

Casi una hora antes, al comenzar el acto y la cadena nacional, mientras el Himno sonaba de fondo, Milei se paro junto al gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, frente a las puertas de la Casa de la Independencia. Sentados, aambos lados se ubicaron los 17 gobernadores restantes.

Todos ellos, al culminar el Himno, ingresaron a la sala histórica. Ubicándose a izquierda y derecha del salón, formaron un pasillo, con Milei al fondo, detrás del escritorio donde, uno por uno, fueron estampando su firma en el Acta de Mayo. El último en firmar fue el Presidente. que estampó su rúbrica en la parte superior del documento.

Las setecientas sillas ubicadas frente a la puerta principal de la Casa Histórica estuvieron completas al comenzar la ceremonia, rodeada por un fuerte operativo policial, con cerca de 3000 efectivos.

Después de distintas marchas y contramarchas, la lista de los gobernadores fue completándose durante la tarde y quedó en 18, con seis ausencias, la de Vidal y los cinco mandatarios kirchneristas que anticiparon su rechazo: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Ricardo Quintela (La Rioja), todos con críticas al contenido del acta y las intenciones del Gobierno para impulsaria. Tampoco se sumaron al pacto los cuatro miembros de la Corte Suprema, los líderes sindicales de la CGT y representantes de la Iglesia, todos con algún nivel de conflicto con el Poder Ejecutivo.

Antiguamente agrupados en Juntos por el Cambio, estuvieron sentados en la primera fila los macristas Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Jorge Macri (ciu-

dad de Buenos Aires); los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), más los independientes Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). Antes de ingresar, Valdés debió enfrentar a los medios, sin poder dar certezas sobre la búsqueda del pequeño Loan Peña, desaparecido hace 25 días en la localidad correntina de Nueve de Julio.

Aliados del oficialismo en distintas votaciones, también llegaron los gobernadores de partidos provinciales Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones), Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta). Además del anfitrión, el peronista Osvaldo Jaldo, firmaron el acta el peronista catamarqueño Raúl Jalil y el santiagueño Gerardo Zamora, cuya presencia estuvo en duda hasta última hora.

A ellos se sumaron dos expresidentes. El puntano Adolfo Rodríguez Saá, llegado un día antes a la provincia, y Mauricio Macri. Fue una postura diferente a la de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que rechazaron públicamente participar de la convocatoria. •

LA NACION | MARTES 9 DE JULIO DE 2024

- Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar
- Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio
- 6 La rediscusión de la coparticipación federal de

impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias

- Tel compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país
- 3 Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal
- 9 Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron
- La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global



Milei firma el encabezado del Acta de Mayo



Los mandatarios presentaron ofrendas florales

PRESIDENCIA



Sturzenegger, Pettovello, Russo y Bullrich

Jaldo, con Mauricio y Jorge Macri e Ignacio Torres, detrás TUCUMÁN

# La dedicación de Jaldo, la "rosca" en el lobby del hotel y la ausencia de Villarruel

CAPTURA

PRESIDENCIA

El anfitrión llenó la ruta de carteles de bienvenida a Milei, el ingreso del Sheraton reunió las cavilaciones de los mandatarios y un "cuadro gripal" dejó a la vicepresidenta fuera de la foto

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (De un enviado especial).—"Bienvenido Presidente a la cuna de la independencia. Pueblo y gobierno de Tucumán", rezaba un enorme cartel a la salida del aeropuerto Benjamín Matienzo. El mensaje de bienvenida, con los colores patrios y una dimensión que lo convertía en inevitable a los ojos, se repetía varias veces a lo largo de los 12 kilómetros que separan al aeropuerto del centro de esta ciudad.

La cartelería pública es una de las formas que encontró el gobernador peronista Osvaldo Jaldo para demostrar su respaldo a Milei y al gobierno libertario. "Vamos a reafirmar los compromisos de seguir trabajando por todos y cada uno de los tucumanos, sin distinción de banderías políticas, por una patria mejor", dijo el gobernador ayer, en una recorrida por una feria de artesanos en esta capital. Jaldo es, junto al catamarqueño Raúl Jalil, el único gobernador peronista que viró del apoyo a Sergio Massa en las elecciones presidenciales de octubre a un respaldo sin retaceos al Gobierno, con la Ley Bases y el paquete fiscal incluidos.

El primero en arribar, por tierra, fue Jalil, acompañado de su asesor legal. En el restaurante del Hotel Sheraton se cruzó con el gobernador mendocino, el radical Alfredo

Cornejo, que enseguida armó una mesa con los también radicales Roberto Sánchez (diputado tucumano) y Alejandro Cacace (exlegislador por San Luis), mientras entraban y salían colaboradores de Jaldo, encargados de que todos estuvieran bien atendidos.

Así comenzó una larga tarde, en la que los gobernadores "rosquearon" entre ellos, a la espera de Milei. Jalil, Cornejo y el mandatario de San Luis, Claudio Poggi, cruzaron unas pocas palabras. "Hay que apoyar, Milei ganó y hay que ayudar", era una frase repetida en esos y otros diálogos. Poco más tarde llegaron el salteño Gustavo Sáenz, el radical santafesino Maximiliano Pullaro y el chubutense Ignacio Torres, junto al expresidente Mauricio Macri y su primo Jorge, info de gobierno porteño.

jefe de gobierno porteño.
El otro expresidente que participa fue Adolfo Rodríguez Saá, quien
sin ningún apuro llegó anteayer a
esta provincia. "Vamos a hacerle el
aguante a Milei", dijocon su sonrisa
gardeliana a LA NACION el cinco veces
gobernador de San Luis y presidente por seis días, en aquel tormentoso diciembre de 2001, mientras
compartía un café con Jalil.

Mientras Rodríguez Saá críticaba el faltazo de los miembros de la Corte, a los que acusó de "sostener intereses sectarios", fueron llegando otros mandatarios, como Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Hugo Passalacqua (Misiones), todos recibidos por miembros del gabinete de Jaldo.

Legisladores y funcionarios también aprovecharon la ocasión para ponerse al día. El senador de Pro Alfredo de Angeli dialogó largo y tendido con la exsenadora radical Silvia Elías de Pérez. El mileista Oscar Zago –desplazado de la presidencia del bloque de diputadosllegó al hotel mucho antes que sus excompañeros de bancada.

#### La ausencia de Villarruel

A pocos pasos, representantes del kirchnerismo puro y duro no la estaban pasando bien. Llegados a la Plaza Alberdi, frente al Sheraton, Oscar Parrilli, Nilda Garré y Jorge Taiana, entreotros, sevieron rodeados de policías cuando intentaron llevar adelante un acto. Parrilli criticó el evento oficial. "Va a tener solo 700 invitados, que es máso menos la casta", ironizó. Al caer la noche, una olla popular de organizaciones sociales fue desalojada de la plaza Yrigoyen, en medio de incidentes. Tres dirigentes fueron detenidos y luego liberados.

Enelhotel, entre café y café, todos esperaban las novedades desde Buenos Aires. "¿Vendrá [Victoria] Villarruel?", se preguntaban distintos dirigentes, atentos a los rumores. Pasadas las 19 se supo que la vicepresidenta no había subido al avión que debía transportarla a Tucumán y desde el Senado comunicaron que atraviesa un cuadro gripal.

Inmediatamente se confirmó otra ausencia esperada: la del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, protagonista de una relación zigzagueante con la Casa Rosada. Con esa noticia y el anuncio de que el santiagueño Gerardo Zamora sería de la partida, quedó definido en 18 el número de gobernadores.

La última nota de color la dio Sáenz, que llegó a la ceremonia con su poncho salteño color "sangre de toro", rompiendo la etiqueta ordenada por la Casa Rosada. "A mí nadiemedice cómo vengo", reaccionó. Pero, al final, no fue el único infractor: Karina Milei, la organizadora del evento, también se vistió con vivos rojos.

Anteanoche, miles de tucumanos habían desafiado el intenso frío y bailaron frente al imponente escenario montado de espaldas a la Casa de Gobierno, con la música del grupo de cumbia Los Palmeras. Entre tanta algarabía, el partido libertario local colocó un pequeño puesto en medio de la plaza, con las fotos de Milei y Villarruel, y una consigna clara: "Afiliate". La vicepresidenta no llegó, pero la fiesta quedó en manos del Chaqueño Palavecino. •

#### LOS GOBERNADORES PRESENTES

- 1 Catamarca: Raúl Jalil
- 2 Chaco: Leandro Zdero
- 3 Chubut: Ignacio Torres
- 4 CABA: Jorge Macri
- 6 Córdoba: Martín Llaryora
- 6 Corrientes: Gustavo Valdés
- Tentre Ríos:

Rogelio Frigerio

- 3 Jujuy: Carlos Sadir
- Mendoza:
- Misiones:

Alfredo Cornejo

- Hugo Passalacqua

  Neuquén:
- Rolando Figueroa
- Río Negro:
  Alberto Weretilneck
- Salta: Gustavo Sáenz
- San Juan: Marcelo Orrego
- San Luis: Claudio Poggi
- Santa Fe:
  Maximiliano Pullaro
- Santiago del Estero: Gerardo Zamora.
- 1 Tucumán: Osvaldo Jaldo

#### ESTEBAN BULLRICH SE SUMÓ, FERNÁNDEZ FALTÓ

El exsenador, Esteban Bullrich, compartió ayer una foto en su cuenta de Instagram en donde se mostró arriba de un avión. "En vuelo hacia Tucumán para acompañar la firma del Pacto de Mayo en la Casa Histórica provincial", confirmó el exsenador., junto a la imagen.

Bullrich, quien tiene ELA [Esclerosis Lateral Amiotrófica]", consideró que "el país necesita de la unión de todos los argentinos y de consensos que nos permitan salir adelante".

Por el contrario, Alberto Fernández publicó una carta abierta en su cuenta de X para explicar su rechazo a la invitación al acto de Tucumán. El expresidente citó las afirmaciones de Javier Milei sobre que es "un topo que disfruta de destruir el Estado", y aseguró: Semejante afirmación deja al descubierto su objetivo de atentar contra las reglas que emanan de la Constitución [...] si usted busca 'destruir' el Estado, inexorablemente busca también quebrantar los mandatos constitucionales en los cuales aquel se fundamenta".

#### Cumbre en Tucumán | LA NUEVA ETAPA DEL GOBIERNO

# Sturzenegger descartó roces con Caputo y anunció desregulaciones

Anticipó que se impulsarán cambios en el transporte aéreo y de carga, además de un examen integrador al finalizar el colegio secundario; explicó que se derogarán leyes que no se usan

El flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, descartó roces con su par de Economía, Luis Caputo, y anticipó algunos de los cambios que impulsará su cartera: entre ellos, que se tomará un examen integrador al finalizar el secundario y que se avanzará en desregulaciones en el transporte aéreo y de carga.

Sturzenegger habló por primera vez como nuevo funcionario nacional ya oficializado y explicó que derogará leyes que no se aplican. "Se hizo un trabajo de revisión de todas las leyes y te encontrás con cada cosa que no podés creer. Sobre todo, porque en la época de los militares sacar una ley era fácil", dijo.

"Se acumularon una serie de leyes que no son muy operativas". añadió, y ejemplificó: "Para los militares era muy importante el manejo de las palomas porque eran mensajeras. La Argentina todavía bien las competencias". Expresiones el mundo. En los países que lo imtiene una ley que regula el control de las palomas". Aunque reconoció que "no es una cosa muy relevante", advirtió que hay otros temas que sí lo son. "Es casi una limpieza", dijo.

"Hay cosas que no son tan anecdóticas, como una normativa

de [Juan Domingo] Perón, la ley del mochilero, que se hizo como parte de la lucha contra el terrorismo. Te exige que para andar por las rutas tenés que tener ese carnet, entonces si estabas en la ruta y no tenías ese carnet se hacía averiguación de antecedentes. Nadie la está usando, pero siempre puede venir alguien que sí. También hay otra ley que le permite al Estado mover tu fábrica de un lado a otro", dijo el funcionario en diálogo con Radio Mitre.

Al ser consultado sobre modificaciones en la ley penal cambiaria, Sturzenegger evitó dar mayores precisiones. Solo dijo que será un tema a abordarse una vez que el ministro de Economía pueda eliminar el cepo.

"No nos rozamos", dijo respecto de su relación con el titular de esa cartera. "Tenemos una relación excelente", subrayó. Habló además de una "excelente relación de trabajo y personal" y de que Milei "delimitó que chocan contra las tensiones entreambos que se dan como un hecho desde sus años en Cambiemos.

Sturzenegger hizo especial hincapié en la reforma educativa que se quitó del texto original de la Ley Bases. "Es, probablemente, una de



Federico Sturzenegger MINISTRO DE DESREGULACIÓN

Dijo que tiene una relación "excelente" con Luis Caputo, con quien chocó cuando eran funcionarios de Cambiemos. Anticipó que se derogarán leyes que no se aplican y anunció cambios en el transporte

las reformas más importantes de los últimos 50 años. Da la obligación de tomar un examen cuando la gente termina el secundario. Se trata de un examen integrador que cambia los incentivos de todo plementaron, las pruebas PISA aumentan un 10%".

Para el ministro, que la Ley Bases se haya reducido "es parte del proceso de la democracia". "A veces, hay una lectura de que si uno presenta algo y pier de algo en el camino es un

débil, un fracaso, y eso es erróneo. Hay un presidente con ideas fuertes y el sistema político, que tiene resortes que van buscando la tensión. Se pusieron sobre la mesa un montón de debates y temas para discutir", destacó.

"En lo macro hay superávit fiscal. De qué estamos hablando si eso no ocurrió nunca en la Argentina? Punto, ya está, se acabó la discusión", dijo, tajante, al mencionar la inestabilidad de las últimas semanas.

Sobre el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, que firmó Milei a inicios de su gestión, destacó que uno de los cambios "más importantes" es que se modificaron cuatro artículos del Código Civil y Comercial sobre la ley de alquileres. "Se dio plena libertad, porque cuando la gente es libre no interactúa para dañar al otro. En un mercado se interactúa para servir al otro, entonces, ese es el chip tan relevante que hay que cambiar. La libertad ayuda", dijo, y añadió: "El resultado fue que la oferta de inmuebles en el área metropolitana subió el 200% y el precio del alquiler bajó en términos reales: subió mucho menos que la inflación. Fijate el impacto".

"Ahora tenemos que hacer esos

cambios en los otros contratos del Código, por ejemplo en el de franquicias. Sos una persona que quiere empezar un negocio y funciona, y hoy tenés dificultades extremas porque la ley te impone restricciones tremendas. Tenemos que liberar todo", destacó el ministro.

Respecto de las desregulaciones en el ámbito del transporte, el funcionario adelantó que probablemente a partir de mañana van a empezar a salir los primeros decretos reglamentarios del DNU70, que -destacó- hizo un gran cambio en el Código Aerocomercial.

"No se podía darle una ruta a una empresa si Aerolíneas Argentinas no la servía. Eso decía la ley. La reforma liberó esas restricciones. También se liberó la operación de traslado de pasajeros para naves de pequeño porte", agregó. Sturzenegger explicó que Olavarría, Tandil, Juniny Venado Tuerto no tienen conexión aérea, entonces la habilitación operativa de naves pequeñas, "que era un engorro administrativo", habilita rutas.

"Entransporte de cargas tenemos restricciones y registros, y estamos trabajando en aliviarlos. El tema de la carga propia, en la Argentina las camionetas pasaron a ser de doble cabina, la chata era de carga, le pedían tener todos los papeles. Cuando hicieron la doble cabina, es un auto con un baúl abierto, fijate la locura", prosiguió.

Sturzenegger destacó que si una provincia quiere "repartir mates en la playa, dar viajes de egresados gratis y cobrar un Ingreso Bruto más alto para financiarlo, y a los votantes les parece bien, uno no tiene nada para decir". •

# Tedeum y desfile militar por el Día de la Independencia

Por el acto, se verá afectada la circulación vehicular en la zona de la Avenida del Libertador; Milei encabezará la ceremonia

El desfile por el Día de la Independencia que se realizará hoy, con la organización del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, comenzará su recorrido cerca de las 10.30 en la intersección de la Avenida del Libertador y Agüero, y seguirá hasta el cruce de la avenida con Dorrego, durante aproximadamente dos horas.

La circulación vehicular en la zona se verá afectada por el despliegue para el desfile y también por el tedeum que se hará en la Catedral Metropolitana.

Antes del evento, el presidente Javier Milei, junto a parte de su gabinete, participará de un tedeum en la Catedral Metropolitana, que oficiará el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

Tras esto, comenzará la exhibición militar, en la que también estarán presentes veteranos de la Guerra de Malvinas, unos 70 vehículos de combate y 62 aeronaves militares.

El palco que ocupará Milei en el desfile se ubicará a la altura del cruce de la Avenida del Libertador con Austria, convista a la plaza en la que se levanta el edificio de la Biblioteca Nacional.

Entre los vehículos que exhibirá el Ejército se destacan los tanques TAM 2CA2, una versión recientemente modernizada del TAM 2C, el principal vehículo blindado del Ejército surgido en los años 80. Marcharán, además, los vehículos de exploración Hummer 4x4 y unidades mecanizadas a oruga, entre otras unidades de combate del Ejército.

La Fuerza Aérea -que espera recibir en diciembre el primero de los aviones caza F-16 comprados a Di-

Las zonas con tránsito restringido por el desfile del 9 de Julio AEROPARQUE Bajada AU Illia únicamente hacia Aeroparque/Costanera Subida obligatoria de J. Salguero hacia AU Illia (sentido norte/sur) HORARIOS De 7 a 15 circulación restringida en el perímetro comprendido entre: Av. Las Heras Austria, Av. Pres. Figueroa Alcorta, Av. Dorrego, Av. del Libertador, Av. Olleros, Migueletes, Ortega y Gasset, Arce, Andrés Arguibel, Báez, Bajada cerrada de AU Illia PALERMO Clay, Av. Luis María Campos, Av. Santa hacia Av. del Libertador Fe y Av. Las Heras Juncal De 5 a 15 habrá circulación restringida en el perímetro RECOLETA comprendido entre: Austria, Av. Pres. Figueroa Alcorta, San Martín, Av. Del Libertador, Juncal y Av. Las Heras De 7 a 10 , circulación restringida en PTO. MADERO el perímetro comprendido entre: San Martín, Av. Eduardo Madero/av. ALMAGRO BALVANERA Av. Belgrano, Piedras, Tte. Gral. Juan 7 A 10 Domingo Perón, 25 de Mayo, Av. Córdoba y Reconquista Fuente: GCBA / LA NACION

namarca y militarizados en Estados Unidos-pondrá en el aire sus aeronaves Hércules, A4AR, IA 63 Pampa, Pucará Fenix, Texan, Tucano, Texan, F-28, SAB-340 y Boeing 737, además de helicópteros Bell 212 y Bell 412, entre otras unidades.

La Armada también presenta en estos días su aporte a la celebración, con las jornadas de puertas abiertas para visitar buques emblemáticos en el Apostadero Naval de Buenos Aires.

El último desfile militar por el Día

de la Independencia se realizó el 9 de julio de 2019, encabezado por Mauricio Macri.

En esa oportunidad, también se hizo en la Avenida del Libertador, con la participación de 3500 efectivos. El despliegue se desarrolló

entre las calles Salguero y Dorrego, con tropas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, con veteranos de Malvinas, así como también con miembros de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval, y delegaciones extranjeras.







Protesta de jubilados durante la discusión de la Ley Bases en el Senado

TADEO BOURBO



El Senado iba a convocar a funcionarios

SENADO

# El poder de compra de los jubilados cayó un 30% real en seis meses

INFORME. Según la OPC, la pérdida se reduce al 19% en los haberes mínimos que reciben bonos; podas en planes alimentarios y sociales

#### Laura Serra

LA NACION

La mayor carga del ajuste del gasto público, del que se vanagloria el gobierno de Javier Milei, la afrontan los sectores más vulnerables de la población, entre ellos, el de los jubilados y pensionados. Así lo confirman los datos oficiales al cierre del primer semestre, que revelan que el poder de compra del haber previsional promedio cayó un 30,1% real respecto del año pasado, pérdida que se reduce al 19,1% en los casos de ingresos mínimos reforzados con el cobro del bono que, de manera discrecional, otorga el Gobierno.

La licuación de los haberes jubilatorios ha sido, hasta ahora, una de las principales variables de ajuste que aplicó el Gobierno para reducir el gasto. Según detalla la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en estos seis meses el gasto total cayó un 29% real interanual; un tercio de esa caída se explica por la licuación de los haberes jubilatorios, ya que mientras la inflación en este período corrió al ritmo del 276,8% interanual, los haberes promedio caminaron por detrás, con una suba del 163,3%.

A partir de este mes, esta ecuación, sin embargo, comenzaría a revertirse. En efecto, con la entrada en vigor de la nueva fórmula de movilidad que impuso el Poder Ejecutivo por decreto, los haberes jubilatorios seactualizarán de ahora en más con el índice de precios al consumidor (IPC) de dos meses atrás. Así, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibieron este mes un aumento del 4,18%, el indice inflacionario de mayo, más un bono de \$70.000 (valor que se mantiene inalterable desde marzo).

Esta fórmula de movilidad, sin embargo, está en debate en el Congreso, donde se discute un aumento de ocho puntos para compensar la inflación de enero pasado.

Esta política de licuación de gastos le permitió al Poder Ejecutivo mantener el equilibrio en las cuentas públicas. Según la OPC, con ingresos totales por \$37,95 billones y gastos que sumaron \$37,61 billones, la administración nacional registró un superávit financiero de \$0,34 billones en el primer semestre del año y un resultado primario positivo de \$4,97 billones.

El interrogante, sin embargo, es si esta tendencia perdurará a lo largo de la segunda parte del año, si se considera que el mes pasado los gastos superaron a los ingresos, arrojando un rojo financiero de \$1,82 billones.

#### Los principales recortes

A lo largo del semestre, Milei mantuvo firme el uso de la motosierra y de la licuadora para reducir el gasto. El primer rubro más afectado, como ya se dijo, fueron las jubilaciones y pensiones. Le siguieron las siguientes partidas:

- Gastos de capital. Cayeron un 83,3% en términos reales respecto del año pasado. Se destacan las caídas en las obras viales (-93,3%) y en las transferencias a las empresas públicas (-71,2%).
- Políticas alimentarias. Esta partida (que incluye la prestación Alimentar) cayó un 17,9% en términos reales. Según advierte la OPC, el valor promedio de las prestaciones arroja una pérdida de poder de compra del orden de 12,6% interanual real en seis meses, a pesar de los aumentos otorgados en lo que va del año. En tanto, casi no se registraron transferencias a comedores comunitarios y merenderos.
- Otros programas sociales. El plan Potenciar Trabajo y sus continuadores (Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) cayeron un 56,6% interanual real, explicado principalmente por la pérdida de poder de compra de las prestaciones. El presupuesto para las Becas Progresar cayó un 60,2% y el programa Acompañar, el 81,6%. En sentido contrario, se incrementaron las partidas para el seguro de desempleo (93,9%); el Programa

1000 Días (42%) y las destinadas a los vouchers educativos (\$0,03 billones).

- Universidades: las partidas destinadas a las casas de estudios cayeron un 30,8% interanual en el primer semestre. Los fondos para el pago de salarios de personal docente y autoridades superiores sumaron \$0,75 billones (-30,6%), y los destinados a salarios de personal no docente, \$0,44 billones (-27,0%). La asistencia financiera para el funcionamiento universitario registró \$80.000 millones (-36,4%). La asistencia financiera a hospitales universitarios, \$30.000 millones (-23,5%).
- Transferencias no automáticas a las provincias: la caída en este rubro fue impulsada principalmente por la suspensión del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), una partida que está destinada a compensar los salarios docentes en todo el paísy, si bien estaba presupuestada, el Gobierno decidió no ejecutarla por considerar que se trata de un gasto que corresponde a las provincias.

También hubo caídas de 19,5% en las transferencias a comedores escolares; en el programa de universalización de la jornada completa o extendida en la educación primaria (-10,7%) y en los giros a las provincias por aportes del Tesoro nacional (ATN) (-38,9%). No se ejecutaron transferencias a las cajas previsionales provinciales ni al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

 Gastos en personal. Las partidas destinadas a los salarios de los empleados del Estado cayeron un 16,4% interanual en términos reales en este primer semestre, principalmente porque los acuerdos salariales se pactaron por debajo de la inflación.

Quienes se desempeñan en el Poder Ejecutivo tuvieron una caída del 16,3% y en el Poder Judicial la pérdida fue del 16,6%, mientras que para quienes trabajan en el Poder Legislativo la caída fue mayor, del 19,1%. •

# Se demora la discusión de una recomposición y hay malestar opositor

El oficialismo quiere dilatar el debate del aumento jubilatorio y apuesta a llevarlo al recinto en agosto

#### Gustavo Ybarra

LA NACION

Mientras en algunos sectores de la oposición empieza a generar incomodidad la demora ante un tema de fuerte sensibilidad social, el Gobierno apuesta a dilatar todo lo posible el debate en el Senado del proyecto de ley que les reconoce a los jubilados un aumento del 8,1% en sus haberes como compensación por la inflación de enero.

Ese incremento no fue contemplado en el aumento dispuesto por la administración de Javier Milei.

La iniciativa comenzó a discutirse la semana pasada en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. La reunión terminó con el oficialismo, apoyado por sectores de la UCR y Pro, resistiendo el intento del kirchnerismo de apurar un dictamen.

La promesa era continuar con el debate esta semana, invitando a funcionarios y especialistas a opinar sobre la iniciativa aprobada por Diputados el 4 de junio pasado, pero hasta el momento no hay novedades. "Lo estamos viendo", contestaron desde el entorno de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La pulseada por las jubilaciones también se trasladó la semana pasada al recinto de la Cámara alta, donde el kirchnerismo volvió a sufrir un nuevo revés. Impulsó un pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto, pero le ganó de mano el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), que hizo una moción para que la iniciativa fuera discutida con o sin dictamen de comisión. La propuesta ganó por mayoría simple, por lo que la iniciativa solo podrá ser llevada a una sesión con el pronunciamiento previo de las comisiones.

Sinembargo, el apoyo de la oposición dialoguista empezó a mostrar grietas en las últimas horas, sobre todo después que el Gobierno anunciara que pagará los juicios previsionales que tengan sentencia firme.

"El Gobierno dice que va a pagar los juicios y después nos piden que seamos nosotros los que paguemos el costo político de quedar demorando la recomposición de las jubilaciones que ellos mismos no les reconocieron", se quejó ante LA NACION un legislador de la UCR.

En el oficialismo del Senado reconocen el esfuerzo de las bancadas dialoguistas y trabajan en contacto con uno de los vicejefes de Gabinete, José Rolandi, en busca de una redacción que permita modificar el proyecto para devolverlo en segunda revisión a Diputados.

La idea que predomina en los despachos de La Libertad Avanza es tratar de dilatar todo lo posible el debate y que el proyecto recién llegue al recinto en la segunda semana de agosto, y si es con modificaciones, mejor.

La parada no resulta fácil. El radicalismo tiene en Martín Lousteau (Capital) una voz que complica la estrategia de aquellos senadores que responden a gobernadores y que pretenden evitar todo lo posible una confrontación con la Casa Rosada.

Mucho más si se toma en cuenta que la aprobación del proyecto en la Cámara baja provocó una de las clásicas reacciones furiosas de Milei contra el Congreso. El Presidente no solo anunció que iba a vetar la propuesta en el caso de que el Senado la convirtiera en ley, sino que volvió a la carga con sus típicos embates contra los diputados de las fuerzas políticas que impulsaron la iniciativa, a los que calificó de "degenerados fiscales".

"No puede ser que el Gobierno sea degenerado fiscal con los más ricos entre los ricos y sea conservador fiscal con los jubilados", afirmó Lousteau la semana pasada cuando se abrió la discusión en comisiones del proyecto, contraponiendo la recomposición de los haberes del sector pasivo a las reformas fiscales y los beneficios otorgados a las grandes inversiones impulsados por Milei en la Ley Bases. La sentencia del presidente del partido puso incómodos a muchos de sus correligionarios y a otros senadores de la oposición dialoguista, en donde, cada día más, ven con enojo que el Gobierno no retribuye los esfuerzos que hacen por ayudarlo. .





# Mercosur: Lacalle Pou y Lula criticaron la ausencia de Milei en la cumbre

ASUNCIÓN. La canciller Mondino evitó responderles; hubo señales de distensión con Brasil tras la foto con Bolsonaro

ASUNCIÓN.— Los líderes del Mercosur se reunieron ayer en Asunción, Paraguay, en el último día de la cumbre semestral del bloque, para discutir la flexibilización comercial, la reducción de aranceles, la situación económica regional y las estrategias para fortalecer la integración entre los países miembros, en medio de tensiones políticas y comerciales internas.

De la cumbre participaron los presidentes de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva; Paraguay, Santiago Peña; Bolivia, Luis Arce, y Uruguay, Luis Lacalle Pou, entre otros. El gran ausente en la jornada fue el presidente Javier Milei, debido a las tensiones recientes con el mandatario brasileño. Una ausencia que el presidente uruguayo y brasileño no dejaron pasar.

La Argentina, segunda economía del bloque, fue representada por la canciller Diana Mondino, pero la ausencia de Milei fue objeto de varios dardos.

"Hay que abrirse al mundo", reclamó Lacalle Pou. Luego celebró que Lula también se haya mostrado dispuesto a negociar en bloque con China, y aseguró que durante la presidencia pro tempore de Uruguay se retomará "el camino del diálogo" con el gigante asiático. "Hubo un cambio de visión en la Argentina, veo que Brasil expresa voluntad de abrirse. Pero no solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero", siguió Lacalle Pou, anticipando una crítica a Javier Milei, que no estuvo presente en la reunión.

Entonces Lacalle Pou le recriminó: "Si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur. Si realmente creemos en este bloque, deberíamos estar todos".

Luego de la cumbre, Lula da Silva cuestionó también con dureza la ausencia de Milei.

En declaraciones a periodistas al finalizar la jornada en Asunción, Lula calificó de "inmensa tontería que un presidente de un país importante como Argentina no participe en una reunión como el Mercosur" y consideró que "es triste para Argentina".

Antes, en la cumbre, Lula lanzó algunas frases que podían leerse comodardos a Milei. "Los buenos economistas saben que el libre mercado no es una panacea de la humanidad. Los que conocen la historia de América Latina reconocen el valor del Estado como planificador e inductor del desarrollo", apuntó.

Luis Arce lamentó las "declaraciones poco serias" de quienes dijeron que el golpe de Estado en Bolivia había sido un "autogolpe", algo que puede leerse en relación con la polémica con el gobierno argentino, que la semana pasada sostuvo que se trató de "una falsa denuncia de golpe de Estado".

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo que el Mercosur tiene "fatiga de integración" al inaugurar la cumbre de presidentes, a la que el bloque llega con un acuerdo con la Unión Europea estancado, una negociación con China llena de obstáculos y la ausencia del presidente Javier Milei.

"Estamos un poco con fatiga de integración y tenemos que renovar

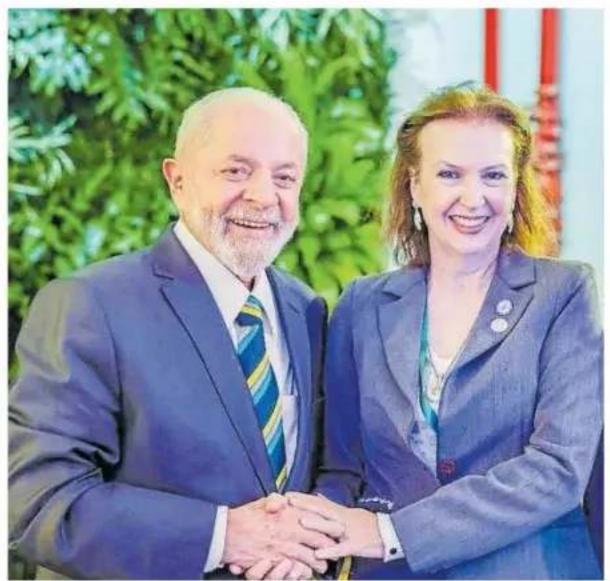

Lula da Silva y Mondino, ayer, en Brasil

TTAMARATY



La canciller, con los jefes de Estado del Mercosur

la cultura de la integración; estos espacios son importantes", afirmó Peña.

La canciller Mondino había dicho en un encuentro ministerial que el bloque regional "está necesitando un shock de adrenalina" y pidió "nuevas modalidades de negociación, más flexibles". "El Mercosur avanzó mucho en la década del 90, pero en los 2000, cuando se creía que iba a haber una integración más profunda (...), hubo un cambio en la tendencia con un sesgo ideológico que hizo desintegrar al bloque", lamentó de su lado Peña. La flexibilidad-que permita a los miembros del bloque negociar acuerdos con terceros sin la anuencia de sus socios-es un viejo reclamo de Uruguay, que impulsará un acuerdo con China cuando asuma la presidencia semestral del grupo, al cabo de este encuentro.

La misión es difícil, ya que Paraguay carece de relaciones con el país asiático debido a que reconoce a Taiwán como la República de China, algo que Pekín no tolera.

"No estamos cerrados a la negociación como bloque, pero no estamos dispuestos a renunciar a una negociación de más de 66 años con la República de China", explicó Peña de forma tajante al ser consultado acerca de si aprobaría un TLC con Pekín.

#### La distensión con Brasil

Más allá de los cuestionamientos de los presidentes, la imagen de Lula da Silvia, ayer, junto a Mondino, sonrientes, que reprodujo la Cancillería, apuntó a distender el conflicto entre el mandatario de Brasil y Milei.

El encuentro y el mensaje primero fueron publicados por el gobierno brasileño. Se trató de una primera señal clara en busca de relajamiento en el conflicto bilateral. El domingo, en su paso por la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Milei se mostró junto al expresidente Jair Bolsonaro, pero evitó criticar directamente a Lula da Silva. De esa forma, se frenó un escalada de la crisis entre ambos países.

La diplomacia brasileña había prometido reaccionar con firmeza a un eventual discurso agresivo de Milei, incluso con el llamado a consultas del embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Al final, nada de eso ocurrió.

Agencias AP, AFP y Reuters

# Preocupación de la SIP por los reiterados ataques verbales de Milei a periodistas

PRENSA. La organización, integrada por 1300 medios y asociaciones de prensa, reclamó tolerancia

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó ayer a través de un comunicado su preocupación por los reiterados y crecientes ataques verbales del presidente Javier Milei contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones del sector que expresan puntos de vista críticos a las políticas de su gobierno.

La entidad exhortó al mandatario a mostrar tolerancia frente a la crítica y el disenso, y lo invitó a participar en octubre próximo de la asamblea de la organización, que se realizará en Córdoba.

En abril último, la SIP ya había advertido sobre "las descalificaciones e imputaciones" de Milei a la prensa.

"En lugar de responder con datos, argumentos u opiniones las expresiones periodísticas que juzga erradas o falsas, lo hace con agravios", resaltó en el informe de mitad de año.

La SIP dio cuenta ahora que en las últimas semanas se denunciaron además demoras injustificadas y denegatorias para que periodistas que expresaron posiciones críticas puedan acceder a la sede de la Presidencia y otras oficinas del Estado.

Uno de esos casos es el de la periodista Silvia Mercado, que presentó ante la Justicia un amparo contra la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, por la decisión de no renovarle la acreditación para ejercer sus funciones periodísticas en la Casa Rosada.

El presidente de la SIP, Roberto Rock, afirmó que "la estigmatización es una forma de apología de la violencia que, además de incitar a los violentos, profundiza los niveles de intolerancia, las divisiones y la polarización de la sociedad".

Rock, director del portal digital La Silla Rota, de México, instó al gobierno de Milei a no poner trabas para el trabajo de la prensa, facilitar el libre acceso a información pública y garantizar que el debate sobre los temas de interés ciudadano "se maneje con respeto, tolerancia y en el marco de los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución nacional de la Argentina y en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos".

También reiteró la invitación al mandatario para que participe en la Asamblea de la SIP a realizarse en la ciudad argentina de Córdoba en octubre próximo y adherir a las declaraciones de Chapultepec y de Salta, aprobadas por la entidad en 1994 y 2018, respectivamente, con principios sobre libertad de expresión en la prensa tradicional y en la era digital.

Desde su asunción, en diciembre de 2023, el Presidente embiste con frecuencia contra periodistas de distintos medios que expresan críticas al Gobierno, a quienes tilda de "mentirosos", "calumniadores", "corruptos", "imbéciles" y "ensobrados", entre otros calificativos, según informes de prensa.

Uno de los últimos ataques por parte de Milei ocurrió cuando escribió en las redes contra periodis-



Roberto Rock, de la SIP ARCHIVO

tas que habían viajado a cubrir la Copa América.

En esa oportunidad, la organización no gubernamental Amnistía Internacional de la Argentina repudió las críticas a los cuatro periodistas que fueron a cubrir la Copa. Los apuntados por el mandatario fueron María O'Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofia Martinez y Matías Martin, que se encuentran con una radio en plena cobertura en Estados Unidos.

Ayer, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, señaló a su vez que "la metodología de descalificar y expresar desprecio por el trabajo periodístico solo sirve para exaltar el discurso público".

Jornet, director periodístico del diario La Voz del Interior, sostuvo que la estigmatización, "uno de los principales instrumentos utilizados para deslegitimar y restar credibilidad al trabajo de medios y periodistas, tiene asimismo el potencial de incentivar el hostigamiento, las amenazas y los hechos de violencia".

Tal como dio cuenta la SIP en su informe de medio año sobre la Argentina, publicado en abril pasado, la cuenta de X del presidente Milei se ha convertido en el vehículo para reiteradas descalificaciones e imputaciones contra periodistas. "A través de ella, [Milei]lanza sospechas de corrupción sobre la prensa", afirmó la SIP en este informe reciente.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa nacionales e internacionales han expresado su preocupación al respecto. Con motivo del Día del Periodista, el 7 de junio pasado, la Asociación de Entidades Periodisticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que advirtió: "Mostrar hechos no es insultar. Criticar no es agredir. Cuestionar no es atacar. Discutir no es hostigar. Informar y opinar no convierten a nadie en enemigo ni en mercenario".

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos. •

uadalupe Tagliaferri, sena-→ dora nacional y dirigente cercana a Horacio Rodríguez Larreta, critica la interna que desató en Pro la puja de poder entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el futuro del vínculo con el gobierno de La Libertad Avanza. Alerta sobre el rumbo de la gestión nacionaly considera que Javier Milei no representa a Pro.

#### -¿Cuál es su mirada sobre la situación actual de Pro?

 Tengo una visión crítica. Estamos frente a un desafío enorme: retomar los valores que siempre tuvo Pro. Todavia no hemos hecho una reflexión acerca de cómo nos lastimó el internismo. Y Pro está como mareado, desteñido y perdiendo la identidad original.

#### Con el kirchnerismo fuera del poder y con Milei como presidente, ¿el rol de Pro ya no tiene sentido?

-De ninguna manera. Nuestros principios siguen existiendo, pero están desteñidos. Es que muchos de los valores que plantea La Libertad Avanza no son los nuestros. Por ejemplo, Pro nunca creyó en que el Estado es una asociación ilícita. Cuando un sector del partido se acerca a un gobierno que cree en eso, entonces hay un problema de identidad.

#### -¿En qué momento se generó la crisis de identidad de Pro?

 No, arrancó con malas decisiones sobre cómo había que llevar la interna, en la que cruzamos límites como nunca antes y donde había mucha mirada sobre el oportunismo electoral más que sobre el ideario de la Argentina que considerábamos en Pro.

#### -Martín Yeza dijo que Bullrich y Larreta se llevaron puesto el partido. ¿Asocia la crisis a esa interna? ¿Macri también es responsable?

 La responsabilidad es de todos. Mauricio también jugó en esa interna. Esa pelea también arrastró al radicalismo, en sus propias contradicciones. Los tres fueron parte de esa conversación, no solamente los que jugaron en las PASO.

#### -¿Quién es el máximo representante de Pro o el dirigente más influyente: Mauricio Macri o Patricia Bullrich?

 Los dos tienen una conversación de relevancia. Mauricio es el presidente del partido y Patricia tiene una postura fuerte. Y muchos miembros que acompañan esa posición. Lo que sucede es que Patricia quiere una fusión con La Libertad Avanza, entonces no sé cuán dirigente puede ser de Pro.

#### -¿Por qué dice que LLA no representa los valores de Pro?

-Hay muchas cosas de la agenda

Cercana a Rodríguez Larreta, la senadora apunta contra Macri y Bullrich por la interna; marca diferencias con Milei

# Guadalupe Tagliaferri. "Pro está mareado y desteñido, perdimos la identidad original"

Texto Matías Moreno



ARCHIVO

de LLA que son genuinas y que nosotros compartimos. Ahora, rechazamos los modos, el desprecio por la gestión, los agravios y la falta de conversación. Además, los problemas de salud o educación no se solucionan solo mirando el equilibrio fiscal. Ahí hay una diferencia enorme con Pro.

#### -¿Milei es un populista de derecha?

-Hay muchas cosas que hace Milei que me suenan a populismo, una musiquita repetida. Por ejemplo, esta idea de que hay que ridiculizar, agredir, ningunear, cercenar, aun cuando sea otro poder del Estado, a quienes no piensan como yo. Por

otro lado, toman decisiones como el cierre del Inadi, pero no avanzan con una reformulación del área. Dicen que liberan el mercado de las prepagas, pero después el Estado vuelve a intervenir porque saben que lo necesitan. Claramente, eso es populismo.

#### -Larreta perdió injerencia en la vida interna del partido. ¿Fue un error que el exjefe porteño se corriera?

-No, creo que es una buena decisión. Decidimos no participar de la conducción del partido. Esta es una interna que se mira el ombligo, que lastimóa Proyque sigue en la misma situación. Alejarse de la conversación de lo que la Argentina requiere es lo peor que puede hacer Pro.

#### -Diego Santilli, Silvia Lospennato, Diego Valenzuela y María Eugenia Vidal supieron estar cerca de Larreta y apoyaron su proyecto en 2023. Sin embargo, ahora respaldan el rumbo de Milei.

-Hay que preguntarles a ellos. A mí me cuesta correrme de lo que siempre creímos. Siempre defendimos la educación, la obra pública sin corrupción, la industria nacional, la división de poderes y el vínculo institucional con los gobernadores.

-¿Larreta debe ser candidato en 2025 en la ciudad?

 Falta un montón de tiempo. Tenemos que resolver cuestiones como la brecha cambiaria o cómo mejorar la calidad educativa.

#### -¿Pro tendrá que confluir con Milei en las elecciones de 2025?

 Pro tiene el desafío de definir qué quiere representar. Si se quiere mover electoralmente por lo que la opinión pública piensa en la actualidad o si pretende ser fiel y respetuoso a la Argentina que creíamos que teníamos que construir.

#### -¿Le llama la atención que Bullrich no presione para que Milei cumpla con el fallo de la Corte y le pague a la Ciudad?

-No, no me llama la atención porque ella es parte del gobierno de La Libertad Avanza. Tampoco defendióa [Ignacio] "Nacho" Torres. Pero ojo: nadie de Pro, salvo algún que otro dirigente, salió a respaldar al gobernador de Chubut [cuando se enfrentó con Milei por el recorte de fondos]. Hay una especulación política electoral muy grande.

#### -¿Comparte el diagnóstico que hizo la Fundación Pensar sobre el primer semestre de Milei?

-Comparto el análisis que hizo la Fundación Pensar, pero llega un poco tarde. Nosotros hubiésemos hecho muchas cosas de manera distinta. Por ejemplo, la Ley Bases yel paquete fiscal se aprobaron y es un logro, pero se sancionaron seis meses después de que asumiera Milei. El Gobierno perdió seis meses para poder reestructurar el Estado y la economía. No es solamente el qué, sino el cómo. Hubo impericia del Gobierno y desprecio para entender que a la Argentina la transformamos muchos más que un solo líder escénico.

#### -¿Usted apoyará el pliego del juez Ariel Lijo en el Senado?

-Los dos candidatos son candidatos del Poder Ejecutivo. Iniciaremos el proceso de audiencias y en función del proceso de eso, las impugnaciones y adhesiones resolveré cómo va a ser mi voto en el caso de los dos candidatos a la Corte.

#### -Si Macri pide que el bloque rechace a Lijo, ¿usted se desmarcará como lo hizo durante el tratamiento de la Ley Bases?

 Voy a actuar de acuerdo con aquello de lo que estoy convencida y lo que necesita cada momento, proyecto y acompañamiento. También había una postura de que Pro no sugiriera ninguna modificación en la Ley Bases y el paquete fiscal. Sin embargo, yo di una discusión, el Gobierno accedió [a los cambios] y salió una mejor ley. Solamente se quedan callados aquellos que son miembros del oficialismo. Pero el deber, incluso moral, de una oposición constructiva es sugerir modificaciones para mejorar los proyectos. •





# Cuadernos de las coimas: recusan a los jueces que beneficiaron a Calcaterra

corrupción. Son Barroetaveña, Mahiques y Petrone; le permitieron al empresario alegar un delito electoral en vez de sobornos; la unidad antilavado tiene dudas sobre su imparcialidad

La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo autónomo antilavado de dinero, que en la práctica depende del Ministerio de Justicia, recusó a los tres camaristas de Casación que fallaron a favor del empresario Angelo Calcaterra cuando sostuvieron que no había pagado un soborno, sino un "aporte de campaña" no declarado, y lo sacaron del caso de los cuadernos de las coimas.

Contra ese fallo de la Casación, el fiscal de Cámara Raúl Pleé presentó un pedido de nulidad, al que adhirió la UIF. Lo que pidió ahora la unidad antilavado es que ese planteo de nulidad sea resuelto por otros jueces y no por los tres camaristas que fueron los autores del fallo que se pretende dejar sin efecto: Diego Barroetaveña, Carlos Mahiques y Daniel Petrone.

Elargumento de la UIF fue el "temor de parcialidad".

En su planteo, el organismo sostuvo: "El caso presenta elementos objetivos que han infundido a esta parte, razonablemente, la duda sobre la imparcialidad de los magistrados que deben pronunciarse acerca del planteo de nulidad efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal, al que adherimos oportunamente".

"Entendemos –insistió la UIF-

que existen suficientes puntos de sustento objetivos para albergar razonables temores acerca de la afectación a la garantía de imparcialidad de los jueces".

Pleé pidió la nulidad del fallo basado en que la Cámara de Casación resolvió sacar a Calcaterra del caso sin haberle dado intervención a la UIF para que opinara.

El organismo, que había adherido a ese planteo de Pleé, dijo ahora que se violó el debido proceso porque no se le dio a la UIF "oportunidad de alegar y ser oída con anterioridad al dictado de un pronunciamiento que va en contra de los intereses del organismo" (que es que el proceso avance y Calcaterra vaya a juicio por coimas).

La UIF sostuvo que tiene "motivos razonables para sospechar" que está en riesgo su derecho a ser oída por un tribunal imparcial "si la nulidad fuera resuelta por los mismos jueces que entendieron en la resolución contra la cual se formuló".

"Naturalmente su intervención en el planteo de nulidad importa la emisión de un juicio sobre su propio actuar, el del personal a su cargo y sobre el modo en que se llevó a cabo el trabajo en su sala", destacó la UIF.

También consideró que eso



Centeno, el autor de los cuadernos, junto con Stornelli

lución del planteo".

"Está claro que los magistrados, ante la postulada nulidad, deben ponderar no solo la afectación del derecho de esta parte, sino también la corrección formal del propio actuar y el de sus equipos de trabajo. En ese sentido, el interés por demostrar la corrección del

"puede afectar la adecuada reso- trabajo realizado naturalmente colisiona con la objetividad con la que se debe ponderar el planteo de invalidez", afirmó la UIF.

ARCHIVO

El organismo sostuvo además que los camaristas incurrieron en "serias extralimitaciones" cuando fallaron a favor de Calcaterra.

En primer lugar, porque no les correspondía a ellos decidir si el caso debía pasar o no a la Justicia Electoral porque era algo que solo la Corte podía resolver; en segundo lugar, porque cuando dijeron que los pagos de Calcaterra eran aportes de campaña no declarados "han emitido una opinión sobre el fondo del asunto que deben resolver".

Según la UIF, los camaristas hicieron "una valoración de los hechos y la prueba que debía ser hecha en la instancia de juicio y por el tribunal oral".

"Este accionar de la Cámara, de trascender los límites de competencia en más de un sentido y arrogarse facultades que corresponden a otro tribunal, hace sospechar fundadamente -dijo la UIF- de la parcialidad [del tribunal]."

La UIF citó entre sus argumentos el fallo del tribunal oral del caso cuadernos, que la semana pasada criticó con dureza la decisión de la Casación que favoreció a Calcaterra.

La UIF hizo referencia a la trascendencia que tomó el caso y dijo que "el juez o tribunal, además de ser imparcial, debe of recer objetivamente dicha imagen frente a la opinión pública".

"El hecho de que se investiguen presuntos graves delitos de corrupción, que habrían sido cometidos desde las más altas esferas de la función pública y por importantes figuras del empresariado argentino, obliga a adoptar la mayor de las seguridades", dijo la UIF.

El caso de los cuadernos de las coimas es una investigación de LA NACION que relata los pagos que recogía el chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno cuando recorría con funcionarios del organismo sedes de empresas y de contratistas del Estado. •

# Dos sentencias con mensajes para los empresarios

EL ESCENARIO

Hernán Cappiello LA NACION

In momentos en que el caso de los cuadernos de las coi-Imas está en el centro del debate porque el juicio no se decide a arrancary los empresarios-aun los que confesaron-buscan eludir las acusaciones, la Justicia dictó la semana pasada dos sentencias cuyas consecuencias se proyectan sobre este caso, que tiene a Cristina Kirchner como principal acusada.

Estos dos fallos, uno de la Corte Suprema y otro de la Cámara Federal de Casación Penal, establecen un estándar de interpretación jurisprudencial que, aplicado al caso cuadernos, aseguraría la supervivencia del expediente.

El caso cuadernos tiene 161 imputados. La principal acusada es la expresidenta Cristina Kirchner, como jefade una asociación ilícita. Funcionarios "arrepentidos" admitieron los cobrosyempresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. LA NACION hizo la investigación periodística que permitió destapar la maniobra sobre la base de las anotaciones del chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno, que detallaban referencias a garajes subterráneos, hoteles y empresas donde recogía bolsos con dinero de coimas acompañado de funcionarios que respondían a Julio De Vido.

Uno de los fallos fue dictado por la Cámara de Casación Penal, que mandó a juzgar a Luciano Di Cesare, extitular del PAMI durante el kirchnerismo, que se había hecho liquidar de manera irregular vacaciones no gozadas de 2004 a 2012. Ante este hecho de corrupción los jueces de la Sala IV de la Casación

Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo anularon el acuerdo que había homologado el Tribunal Oral Federal No 7 cuando consintió que Di Cesare pagara 81 millones de pesos como "reparación integral" del daño que provocó y se cerrara el caso, sin otras consecuencias.

La Casación intervino y anuló este acuerdo estableciendo un estándar: no es posible aplicar la "reparación integral" en el caso de delitos de corrupción contra la administración pública, no es posible hacerlo cuando los acusados son funcionarios públicos y no es posible hacerlo cuando la víctima es el erario y cuando la fiscalía, que representa los intereses de la sociedad en el proceso, se opuso expresamente a este acuerdo de reparación. Es clave en la aplicación de este mecanismo el consentimiento de la víctima, que se debe dar por satisfecha con el acuerdo y con la reparación del daño.

La reparación está prevista en el Código Penal como una manera alternativa de resolución de conflictos para casos leves, no de sangre, sino patrimoniales, en el marco de una justicia reparativa. No obstante, Alberto Fernández se valió de este atajo para cerrar la causa por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos durante la pandemia.

En el caso de Di Cesare, los jueces Borinsky, Hornosy Carbajo reiteraron la jurisprudencia de la misma sala fijando este umbral para aplicar el instituto.

Borinsky citó antecedentes de casos de fraude contra la administración pública donde no prosperó la reparación, Hornos dijo directamente que no se aplica para funcionarios ni para el fraude contra

el Estado y que los convenios internacionales obligan a la persecución de la corrupción, y Carbajo señaló que es en el juicio oral, adversarial, donde debe ventilarse este caso.

Pero es importante detenerse en los protagonistas de esta controversia: los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 7 que habían consentido el acuerdo económico para cerrar el caso son Enrique Méndez Signoriy Fernando Canero, dos de los jueces que deben decidir sobre el caso de los cuadernos de las coimas.

El tercer juez del tribunal oral, Germán Castelli -también del caso cuadernos-, se opuso al acuerdo de reparación.

Sus argumentos fueron los que esgrimió la fiscal que rechazó el "acuerdo integral" de Di Cesare, que es Fabiana León, la fiscal del caso de los cuadernos de las coimas.

León, en su dictamen, fue feroz al oponerse a que el pago de dinero cerrara la causa. "El acuerdo se realizó de espaldas al Ministerio Público Fiscal y se homologó a pesar de su oposición, concretando la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal, caracterizando el caso como nulidad absoluta. Ciertamente el dictamen fiscal es vinculante decidiendo con una interpretación honesta del sistema", escribió.

Como la víctima debe consentir, en los delitos que involucren estafas contra la administración pública, resulta lógico que se requiera el consentimiento de la fiscalía, que representa a la sociedad. Y aquí León se opuso.

Ya hubo intentos de empresarios acusados en el caso cuadernos de proponer una reparación económica integral para cerrar la causa. Fueron ofertas informales. Pero no prosperaron. Incluso el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona,

cuando era abogado patrocinante de uno de los acusados, sugirió, en una conversación informal con un funcionario de los tribunales, la posibilidad de una suerte de probation para su cliente, pero le dejaron claro que eso no iba a prosperar.

Con este criterio de la Casación, la idea de que la causa de los cuadernos en el futuro encuentre una vía de solución mediante un "acuerdo de reparación integral" parece improbable, tanto para los empresarios como especialmente para los que fueron funcionarios.

#### El criterio de la Corte

La Corte Suprema de Justicia, de manera unánime, dictó otro fallo que fija un criterio favorable al avance del caso de los cuadernos, amenazado por la decisión de la Cámara de Casación que desvinculó al empresario Angelo Calcaterra de los pagos, al creerle que fueron aportes de campaña y no coimas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti anularon la entrega de 180 hectáreas de tierra de un regimiento militar de Bariloche a una comunidad mapuche que argumentaba derechos ancestrales sobre esos terrenos. La decisión había sido impulsada por el kirchnerismo y firmada por la exjueza federal subrogante de Bariloche Silvia Domínguez, ju-

Pero la Corte anuló toda la causa porque el fallo fue tomado como "inaudita parte"; es decir, porque nunca le dieron intervención a la provincia de Río Negro en el caso para que pudiera plantear su posición. Y está prohibido dictar un fallo que afecta a una parte, como es la provincia, sin haberla oído.

En el caso de los cuadernos, el fis-

cal ante la Casación Raúl Pleé planteó la nulidad del fallo que benefició a Calcaterra -primo de Mauricio Macri- porque los jueces de la Casación no oyeron a una de las partes del proceso antes de fallar: nunca convocaron a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo del Estado especializado en lavado de dinero, querellante en el caso de los cuadernos. La UIF también planteó la nulidad y el escrito de su presidente, Ignacio Yacobucci, fue más allá, dejando abierta la puerta para llegar ante la Corte Suprema de Justicia.

Además de Calcaterra, otros empresarios ya plantearon la misma defensa para evitar ser juzgados por cohecho en el caso cuadernos. Sus pedidos los van a decidir los mismos tres jueces: Barroetaveña, Mahigues y Petrone.

La Casación debe resolver ahora el pedido de nulidad de su decisión de haber sacado a Calcaterra de la causa de los cuadernos (por haberlo hecho sin dar participación a la UIF).

La semana próxima es la última oportunidad de hacerlo antes de que comience la feria judicial. Si finalmente el fallo sale en pocos días, lo decidirán Barroetaveña, Petrone y Alejandro Slokar, que es el tercer juez que actualmente integra la Sala I del tribunal, actuando como suplente de la jubilada Ana María Figueroa. Esta integración abre la puerta para que la nulidad pueda prosperar.

Si los jueces deciden estirar los tiempos y resolver al regreso de la feria judicial, avanzado el mes de agosto, entonces la Sala podría volver a estar integrada por Barroetaveña, Petrone y Mahiques, y es dudoso que los mismos tres jueces decidan volver sobre sus pasos. •

# Rechazan un amparo contra la ley que obliga à los abogados a reportar a sus clientes

LAVADO. La jueza Rita Ailán se opuso a una demanda del Colegio de la Abogacía; los letrados apelarán a la Cámara Federal

#### Hernán Cappiello

LA NACION

La Justicia en lo contencioso administrativo federal rechazó una acción de amparo promovida por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal contra la ley que obliga a los abogados a efectuar reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero sobre sus clientes cuando actúen en nombre de ellos para la compra, la venta o la administración de bienes.

El Colegio Público de la Abogacía, que preside Ricardo Gil Lavedra, apelará la decisión ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal con el argumento de que la norma viola el secreto profesional, dijo el abogado a LA NACION.

El fallo es de la jueza en lo contencioso administrativo federal Rita Ailán, que rechazó el amparo contra el artículo 14 de la ley 27.739 y el decreto 278/2024, que incorporóa los abogados como sujetos obligados a informar ante la Unidad de del derecho aunque no se trate de la abogacía es mucho más extensa Información Financiera (UIF).

El fallo sostiene que la evolución del sistema argentino para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masi-

va, que impulsó recientes reformas normativas, responden a los estándares internacionales señalados en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Especificamente, acerca del secreto profesional, indica: "Las obligaciones y deberes establecidos por la ley en cuestión alcanzan a los abogados únicamente cuando a nombre y/o por cuenta de sus clientes preparen o realicen transacciones sobre las actividades que taxativamente prevé el inciso 17 del artículo 20 de la ley Nº 25.246 y siempre que no hayan obtenido la información relevante en las que estén sujetos al secreto profesional".

Gil Lavedra dijo a LA NACION: "La jueza, al defender la validez de la norma, llega a la inadmisible conclusión de que la actividad del abogado se vincula exclusivamente con el litigio y que el secreto profesional rige solo en esos casos. Sin embargo, el abogado actúa como profesional un proceso y todo lo que haga como abogado está amparado por el secreto". Puso como ejemplo el caso de los letrados que actúan como "albaceas testamentarios o en la constitución de una sociedad".



Ricardo Gil Lavedra

ARCHIVO

"Es absolutamente arbitrario e infundado reducir la práctica de la abogacía solamente al litigio o al asesoramiento en función del litiy que siempre rige la relación de confidencialidad para los hechos que suministre el cliente", dice la demanda de los abogados, que señala que "la norma coloca al abogado como un delegado del Estado"

para prevenir el lavado de dinero.

La jueza Ailán señaló que la propia norma atacada sostiene que si la información a la que acceden los letrados se comunica en el marco del secreto profesional, no están obligados a reportarla.

La UIF incorporó a los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas por medio de la resolución 48/2024, emitida en marzo pasado, y estableció el marco normativo que deben cumplir a los fines de evitar el riesgo de ser utilizados por terceros con objetivos criminales. Los abogados habían pedido como medida cautelar que se suspendiera la aplicación de la resolución que los obliga a reportar, pero tanto en primera instancia como en la Cámara, ese requerimiento fue rechazado en mayo pasado.

La jueza Ailán sostuvo que la norma que convierte a los abogados en sujetos obligados se en marca en una política de Estado de adecuarse a las normasdel GAFI y a las recomendaciones del FMI. Sostuvo además que es producto de una reforma legislativa más amplia, que fue aprobada por el Congreso y en orden a satisfacer compromisos internacionales como los asumidos con la firma de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, o las convenciones contra el terrorismo o la delincuencia organizada internacional.

Los abogados, según las nuevas gio; repitiendo que la actividad de normas, debe reportar las operaciones sospechosas de sus clientes tar transacciones sospechosas si la únicamente cuando a nombre y/o información relevante se obtuvo en por cuenta de ellos preparen o realicen transacciones sobre compray/o venta de bienes inmuebles, cuando el monto involucrado sea superior a 700 salarios mínimos; en casos de

#### REABREN EL CASO **DEL JUEZ FERRO**

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la prescripción de una causa contra el excamarista de Mar del Plata Jorge Ferro, que estaba acusado de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias e incumplimiento de sus deberes como funcionario público en el marco de una causa donde fue favorecido un abogado investigado por lavado de dinero de un cabaret.

administración de bienes y/u otros activos, cuando el monto involucrado sea superior a 150 salarios mínimos; cuando se trate de la administración de cuentas bancarias, de ahorrosy/o de valores y el monto involucrado sea superior a 50 salarios mínimos; cuando realicen la organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

"Los abogados, escribanos públicos y contadores públicos que actúan como profesionales independientes no están obligados a reporcircunstancias en las que estos están sujetos al secreto profesional", dice la norma. La nueva ley de lavado se aprobó en el Congreso en marzo pasado.









KAIA En tablas







En locales adheridos

EL CLUB DE LA MILANESA



En locales adheridos



ENCONTRÁ TUS CÓDIGOS DE DESCUENTO EN LA APP O EN CLUB, LANACION, COM, AR





BENEFICIOS VÁLIDOS DESDE EL 02 DE JULIO DE 2024 HASTA EL 30 DE JULIO DE 2024 EN LA REPÚBLICA ARGENTINA PARA SOCIOS DE CLUB LA NACION. PARA OBTENER EL BENEFICIO SE DEBE PRESENTAR DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD ANTES DE SOLICITAR LA FACTURA, SIN EXCEPCIÓN. EL DESCUENTO SE REALIZARÁ EN EL PUNTO DE VENTA Y SE APLICARÁ SOBRE EL TOTAL DE LA FACTURA. LOS DATOS Y OFERTAS MENCIONADOS REVISTEN UN CARÁCTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO Y EN MODO ALGUNO SUPONEN QUE LOS ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS INDICADOS, Y LA CALIDAD DE LOS MISMOS, SON RESPONSABILIDAD DE SA LA NACION. LA TARJETA DE CLUBLA NACION ES EXCLUSIVA PARA SUBSCRIPTORES DEL DIARIO LA NACION. S.A. LA NACION ZEPITA 3251, CABA. CUIT 30-50008962-4 CONSULTE CONDICIONES DE SUBSCRIPCIÓN Y BASES Y CONDICIONES DE BENEFICIOS EN WWW.CLUB.LANACION.COM.AR.

# **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de **Francisco Jueguen** www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| Minorista | \$958,35 | ▲ (ANT: \$956,01)  | Euro     | \$994,82 | ▲(ANT: \$994,01)                       |
|-----------|----------|--------------------|----------|----------|----------------------------------------|
| CCL       |          | ▼ (ANT: \$1391,94) | Real     |          | ▲(ANT: \$167,99)                       |
| Mayorista | \$918,50 | ▲ (ANT:\$918,00)   | Reservas |          | ▼ (ANT: 29.946)<br>en millones de US\$ |
|           |          | ▲(ANT: \$1420,00)  |          |          | in inmones de doup                     |
|           |          | ▲(ANT: \$1495,20)  |          |          |                                        |

DOT AR

# Con una desaceleración en los alimentos, la inflación porteña fue del 4,8% en junio

PRECIOS. Hubo un fuerte impulso de los regulados por el aumento de las tarifas de servicios públicos; la inflación núcleo cayó casi un punto; el viernes se conocerá el IPC del Indec

#### Esteban Lafuente

LA NACION

En junio, la inflación, al menos en la ciudad de Buenos Aires, se aceleróy puso fin al sendero de baja mensual que los datos oficiales mostraban desde el principio del año. Si bien el precio de los alimentos y la ropa se mantuvo por debajo del promedio, el nuevo ajuste en las tarifas de la luz y el gas, junto con la suba aplicada en el boleto del subte y los valores de los planes de medicina prepaga, explican que el IPC porteño haya llegado el mes pasado al 4,8%.

Son datos de la Dirección General de Estadística y Censos porteña (Dgeyc), que reflejan una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a mayo. En ese mes, el alza del costo de vida había sido de 4,4%, el valor mensual más bajo desde febrero de 2022.

De esta manera, el ente estadístico porteño refleja que la inflación acumulada en la Capital Federal en el primer semestre de 2024 llegó al 88,9%, con una variación interanual del 272,7%.

La suba en el dato de inflación mensual se dio aun con un movimiento estable de los precios de los alimentos. El principal componente de la canasta que se usa para medir la inflación tuvo en el mes un incremento del 2,7% (80,6% en el semestre). Según la medición del ente estadístico, las principales subas dentro del segmento se dieron en leche, productos lácteos y huevos (4,6%), pan y cereales (3,2%) y verduras, tubérculos y legumbres (3,1%).

Casi un cuarto de la inflación porteña en el mes se explicó por la suba en la categoría vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que tuvo un ajuste del 7,3% en junio y representó 1,32 puntos porcentuales del 4,8% general. Además del efecto de los incrementos en las boletas de luz, también impactaron en menor medida en el ajuste del precio del alquiler y las expensas.

De este modo, la categoría acumula una suba del 102,8% en el semestrey un 272% interanual (igual que el promedio de inflación en el período).

Son estimaciones que están en linea con las proyecciones de consultoras privadas, que habían anticipado un incremento en el segmento de alimentos del orden del 3% (algo por encima del movimiento del tipo de cambio) y una inflación promedio en el mes de alrededor del 5%, dinamizada por el ajuste en las tarifas de los servi-



Los precios de los alimentos se incrementaron un 2,7% en junio pasado

cios públicos. El dato nacional del Indec, que podría confirmar esta tendencia, se conocerá el viernes. En comparación con la medición nacional, la inflación porteña tiene una mayor ponderación del rubro de servicios.

Otra de las categorías que tuvieron subas por encima del promedio fue educación, por impacto de los ajustes en las cuotas de establecimientos privados, que subió un 6,5% en el mes y acumula un 97,6% en el semestre (274,4%) interanual.

También tuvieron ajustes significativos los rubros seguros y servicios financieros (II,7%) –aunque tiene un peso menor dentro del ponderador de inflación promedio– y restaurantes y hoteles, con un alza mensual del 6,4% (72% en el semestre). Según el informe oficial, se explica por la suba de "los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comida".

Por otra parte, el segmento del transporte se movió en línea con la inflación promedio (4,7%). Si bien se mantuvo sin cambio el valor de los boletos de trenes y colectivos, el mayor impacto se dio por el ajuste en el pasaje del subte, que desde el l' de junio pasó a costar \$650.

También impactaron "los incre-

mentos en los precios de los combustibles y lubricantes" y tuvieron efecto contrario "las caídas en los valores de los pasajes aéreos".

El análisis por rubros muestra que los mayores ajustes se dieron en el segmento de servicios (6,4%), que a su vez tienen mayor preponderancia en la inflación porteña que en la canasta que usa el Indec en la inflación nacional. Los bienes, en tanto, subieron 2,7% en promedio.

#### El peso de los regulados

A su vez, hubo un mayor peso en la inflación de junio de los precios regulados (8,5%) que de los estacionales 2,4%. El resto del Ipcba, un equivalente a la "inflación núcleo" que mide el Indec, se ubicó en el 4,1% en el mes (en mayo había sido de 5,1%).

"Es un buen dato, en línea con lo esperado. La baja de un punto porcentual en la núcleo es esperable porque se ve que el rubro alimentos sigue convergiendo al *crawling peg* del 2%", comentó el economista Gabriel Caamaño, titular de Consultora Ledesma.

"Los precios estacionales hace meses que están jugando a favor, especialmente frutas y verduras. Y dentro de alimentos, también es favorable el tema de la carne, que pondera mucho en el índice y donde está cayendo el consumo", explicó el analista, sobre la dinámica de precios de la carne vacuna.

XINHUA

Según la medición del ente estadístico porteño, este segmento (carnes y derivados) aumentó en el mes un 1,1% (la menor variación dentro de la categoría alimentos), en un contexto de caída en la demanda y el consumo: un informe reciente de la Bolsa de Comercio de Rosario planteó que el consumo anual proyectado para el año es de 44,8 kilos por habitante, el menor registro en más de un siglo.

Más allá del dato conocido ayer, las consultoras privadas ya habían estimado un rebote de la inflación mensual para junio, aunque de menor magnitud que la prevista inicialmente por un menor aumento en los alimentos. Eco Go, la firma que conduce Marina Dal Poggetto, proyecto un IPC de entre 5% y 5,5%, mientras que C&T, la consultora de Camilo Tiscornia y María Castiglioni, pronosticó una inflación mensual en torno a 4,7%. Equilibra, la firma que encabezan Martín Rapetti y Diego Bossio, proyecta un 5%, mientras que en Econviews, la consultora fundada por Miguel Kiguel, la proyección es del orden del 5,3%. •

#### El dólar blue subió \$20 y marcó un nuevo récord nominal

MERCADO. Los bonos subieron hasta 4%; fuerte baja de la soja en Chicago

#### Melisa Reinhold

LA NACION

El blue arrancó la semana corta al alza y quebró un nuevo récord nominal. Para los analistas, el mercado todavía está a la expectativa de conocer algunas novedades de la política cambiaria, en un escenario en el que al Banco Central (BCRA) se le dificulta la compra de reservas. Ayer logró hacerse de US\$41 millones (ver aparte), pese a que la tendencia histórica del segundo semestre del año suele ser negativa, lo que podría complicar aún más la salida del cepo cambiario.

En la primera rueda de la semana, el blue cerró a \$1440, un avance de \$20 frente al viernes (+1,4%). De esta manera, alcanzó la cotización nominal más alta de la que se tenga registro.

Aunque los tipos de cambio financieros iniciaron la rueda con algunas subas, al mediodía revirtieron la tendencia inicial y se alejaron de la cotización del blue. Así, el MEP cerróa \$1386,86, unos \$9,4 menos que el viernes (-0,7%). El contado con liquidación (CCL) terminó el día a \$1386,59, una caída diaria de \$6,4 (-0,4%).

"El mercado sigue a la expectativa de alguna novedad con relación al plano cambiario, en un contexto en el que los flujos de dólares siguen a la baja [por el blend exportador]. Además, en materia de tasas, el foco estará sobre la licitación de deuda en pesos, que esta vez no tiene máximo de emisión y no hay tasa mínima para Lecap, a diferencia de las previas", dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Para el economista, en las próximas semanas habrá que seguir de cerca las liquidaciones que hagan los exportadores, ya que pueden canalizar un 20% de sus ventas al contado con liqui y suma oferta al mercado.

Sin embargo, ayer los futuros de soja cayeron US\$6,33 en la Bolsa de Chicago para las posiciones de agosto, hasta alcanzar los US\$422,19 por tonelada. Fueron valores mínimos en cuatro años, lo que podría desincentivar al campo a liquidar.

Por otro lado, los títulos soberanos de deuda operaron al alza, tras el desembolso de US\$2500 millones que hizo el Gobierno por el pago de cupones a tenedores. Los Bonar treparon hasta 2,63% (AL29D) y los Global, hasta 4,38% (GD46D).

El Merval subió 0,9%. En el panel principal, se destacaron el BBVA (+3,3%), Pampa Energía (+2,5%) y Ternium (+2,2%).• LA NACION | MARTES 9 DE JULIO DE 2024

l economista Fausto Spotorno anunció el domingo que dejaba el Consejo de Asesores del Presidente, que fundó el jefe del Estado, Javier Milei, en marzo último, integrado por economistas y empresarios. El titular de la consultora Orlando Ferreres y Asoc. dijo que se generaba un problema cada vez que analizaba la coyuntura económica y que por eso decidió dejar de representar al consejo, aunque señaló que todavía mantiene diálogo con el Presidente a través de WhatsApp.

El consejo está liderado por el asesor presidencial Demian Reidel, e integrado por los economistas Miguel Boggiano (Carta Financiera), Ramiro Castiñeira y Ariel Coremberg, y por los empresarios Alec Oxenford (OLX), Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Teddy Karagozian (TN&Platex) y Sebastián Braun.

"El consejo se juntó una vez cada dos meses, pero no participa el Presidente. La idea es plantear, desde el punto de vista de gente que está en el sector privado, riesgos y oportunidades que pueda tener la Argentina en el largo plazo. Es una función ad honorem que ocupa gente que está fuera del Gobierno. Lo primero que salió del consejo fue el tema de la inteligencia artificial, donde creemos que podría haber una gran oportunidad para la Argentina, y a Milei le gustó. Eso fue lo más importante", explicó Spotorno, en una entrevista telefónica con LA NACION.

Al respecto de su salida del consejo, explicó: "Cada vez que hablaba en representación de la consultora era un problema para mí y para el Gobierno. Esto se habló al comienzo y decidimos probar qué sucedía. Finalmente, creí que era mejor salir. Sigo en contacto con el Presidente. No hubo ningún problema, pero no era sostenible".

Spotorno había dicho que la conferencia de prensa en conjunto del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, había sido "mala", lo que desató el descontento del mercado. Luego, Orlando Ferreres, el fundador de la consultora de la cual Spotorno es economista jefe, dijo que el anuncio parecía un nuevo plan Bonex.

#### -No cayó muy bien lo que dijo Ferreres acerca de que la migración de pases a una letra del Tesoro que quiere implementar el Gobierno es un nuevo plan Bonex...

-Es cierto que no es un plan Bonex, pero el tema es que estaba todo tan mal armado que podría haberse interpretado así con la información que se dio. Porque se dijo que a los bancos les iban a dar un bono, sin explicar si iba a haber un mercado secundario o cómo iba a funcionar. La duda era: ¿cómo se van a hacer de liquidez los bancos? De hecho, no está claro todavía ese punto, aunque el Banco Central dijo que va a haber un mecanismo. Pero si lo plantean así puede haber un economista que

El director de la consultora Orlando J. Ferreres y Asoc. explicó por qué renunció al Consejo de Asesores del presidente Javier Milei

# Fausto Spotorno. "No hay forma limpia de salir del cepo, siempre es un salto al vacío y jugártela"

Texto Sofía Diamante



lo interprete como un plan Bonex. Ojo con los anuncios así, porque alguien los puede interpretar mal. De hecho, todo el mercado no entendió, porque las acciones de los bancos se desplomaron.

#### -El ministro de Economía siempre se caracterizó por tener una buena comunicación con el mercado, ¿por qué cree que no lo entendieron esta vez?

-Para mí quisieron dar una señal de que estaban avanzando hacia la salida del cepo y de que, efectivamente, iban a eliminar el problema de los pases pasivos del Banco Central, y el mercado eso lo iba a comparar como una gran noticia. Pero tal vez primero deberían haber hablado con los bancos, aclarar el panorama, y después dar la noticia, que tampoco era esperada por el mer-

cado. Pero esto comenzó antes. El Presidente había dicho hace un tiempo que en el segundo semestre se salía del cepo. También el viernes mismo de la conferencia de prensa dijo que iba a haber un cambio en el régimen monetario, por lo cual las especulaciones estaban volando. Y Caputo dijo también que después de la Ley Bases se iba a bajar el impuesto PAIS, por lo cual el mercado interpretó que se está apreciando [bajando] el tipo de cambio para los importadores. Los bonos dollar linked, que están atados al tipo de cambio, se dispararon. Todos estaban apostando a que algo con el cepo iba a pasar. No fue solamente elerror de comunicación de ese día; se venían acumulando cosas.

-El mercado sigue preocupado por el tema de que el cepo no se

#### va a sacar en el corto plazo y que el Banco Central no acumula reservas, por más que el Gobierno dice que estaba estipulado que iba a ser así. ¿Usted qué cree? –Estoy de acuerdo en que el merca-

-Estoy de acuerdo en que el mercado está preocupado. En las últimas
semanas, hubo muchas colocaciones de empresas de bono dollar
linked. Eso es señal de que el mercado perdió la credibilidad sobre la
salida de cepo. Por otro lado, pienso
que el Gobierno está decidido a salir
del cepo. Tiene recontraclaro que si
quiere que esto funcione tiene que
salir de cepo. El problema es que
acá el programa económico entra
en una fase mucho más delicada de
cómo se comunican las cosas.

-¿Qué está esperando el Gobierno para salir del cepo?

-No hay forma limpia de salir del

cepo. Nunca. Siempre es un salto al vacío y jugártela. Las condiciones nunca van a ser perfectas. Por lo tanto, depende mucho del equipo económico; de a qué condiciones les den prioridad. Idealmente, eso sucede cuando no hay brecha cambiaria, cuando hay muchas reservas y cuando los pases pasivos remunerados del Banco Central son mínimos. Esa es la condición ideal para salir del cepo, pero no se va a lograr nunca, porque es muy dificil acumular reservas cuando hay cepo. Dentro de esas tres condiciones grandes, el Presidente hacía rato que le daba prioridad al tema de los pasivos remunerados. Para él siempre fue lo más importante, porque si se sale del cepo con muchos pasivos remunerados y teniendo que pagar muchos intereses por esa deuda, el riesgo es que en vez de que el tipo de cambio se estabilice, siga subiendo y no se lo pueda parar. Por otro lado, si la brecha es muy grande, el salto del tipo de cambio que se va a necesitar tal vez sea más grande.

#### -¿Cree que el Gobierno está esperando acordar primero con el FMI un nuevo programa antes de salir del cepo?

-Puede ser. Creo que el Gobierno está en vías de solucionar el problema que para ellos era importante, que era el tema de los pasivos remunerados. Entonces por ahí sí se puede aprovechar el acuerdo con el FMI para salir del cepo, pero no sé qué condiciones está buscando el Gobierno para salir del cepo.

#### -Con respecto a la actividad económica, ¿cómo ve el repunte? -Estamos en el piso todavía. La ventaja es que ya debemos estar desde hace tres meses en el piso; es

desde hace tres meses en el piso; es decir, no sigue cayendo la actividad económica, aunque tampoco se recupera. Ahora hay señales que están mejorando, pero todavía no hay mejoras concretas. Si vemos la historia, la típica recesión argentina dura entre 18 y 20 meses, entre que arranca la caída y se vuelve al punto inicial.

#### -¿Cómo se imagina la recuperación? ¿Cuáles van a ser los motores del crecimiento?

-Como una U estirada, una sonrisa. Y con relación a los motores, el principal va a ser el crédito. En la medida en que el Banco Central se va corriendo de ocupar el activo de los bancos, las entidades tienen que salir a dar crédito. Hoy todavía los bancos están mirando, pero creo que esto va a ser el principal motor de la recuperación. Vamos a ver más cuotas sin interés en la medida en que la inflación baje. Después están los sectores que empujan las exportaciones, como agro, minería y petróleo.

#### -¿Este tipo de cambio es sostenible en el tiempo?

-El oficial [el de \$917], no. Ese tiene un atraso cambiario, porque el tipo de cambio histórico estuvo más cerca de \$1100 o \$1200. ●

# Cayeron las reservas del BCRA por el pago de vencimientos

DIVISAS. El Gobierno giró US\$1585 millones para saldar una deuda con bonistas de la última reestructuración; ayer compró 41 millones

#### Javier Blanco LA NACION

El stock de reservas bajo administración del Banco Central (BCRA) cayó ayer US\$1601 millones y quedó en su menor nivel en casi dos meses. Esto se dio por el giro cercano a los US\$1585 millones que el Gobierno debió hacer a cuentas comitentes localizadas fuera del país para cumplir con el primer pago mixto –capital y renta–a bonistas que aceptaron la última reestructuración de deuda.

Lo hizo aunque esa entidad pudo sumar US\$41 millones a su tenencia bruta por compras realizadas en la

plaza oficial, en una jornada en la que el volumen creció hasta los US\$316,2 millones (gracias a que hoy el mercado no tendrá actividad y pese a que dejó subir al dólar mayorista apenas \$0,50). Así, convalidó "la corrección más baja del tipo de cambio oficial para un comienzo de semana desde el 22 de abril último", observó Gustavo Quintana, de PR Cambios.

El compromiso oficial de pago por la deuda se acerca en total a los US\$2600 millones, pero unos US\$994 millones corresponden a los Bonar, es decir, los bonos emitidos bajo legislación argentina. Esas transferencias se harán efectivas

mañana, pero su efecto en las reservas no será total e inmediato ya que suele suceder que una parte los inversores mantiene la liquidez en cuentas a la vista—computan en las reservas vía encajes—y, además, hay una porción de los pagos que recibe el Estado (Anses, por caso).

Por lo pronto, la obligación solo confirma la importancia de que el BCRA pueda sostener la acumulación de reservas en adelante, habida cuenta de la preocupación que segeneró por cómo cerraron los números de junio. La actualización de las cifras conocidas durante la semana permitió a los agentes de mercado

realizar las primeras estimaciones sobre el cierre del la tenencia netas del BCRA en el mes pasado. "De esos números surge que las mismas siguen en terreno negativo, ya sea que se resten o no los depósitos en moneda extranjera del Sector Público Nacional No Financiero en el BCRA. En línea con lo que ocurrió con las reservas brutas, que subieron solo US\$359 millones en junio, las reservas netas también ralentizaron significativamente su ritmo de mejora al crecer en apenas US\$231 millones", consignaron al respecto desde la consultora Outlier.

A eso se agrega que la semana

que viene hay que pagar un vencimiento de capital de US\$640 millones al FMI. Aunque Javier Milei dijo días atrás que el BCRA podría desprenderse de hasta US\$4000 millones, en la situación actual, sin que "nada cambie" y el propio titular de esa entidad, Santiago Bausili, explicara que en los planes validados por el FMI está previsto ceder hasta unos US\$3000 millones en el trimestre en curso, los analistas no dejan de recordar que julio debería cerrar con un monto de compras aún importante, dado que el bajón estacional de la oferta se produce en los meses siguientes. •

# El Gobierno aumentó el presupuesto un 82%, pero mantuvo el superávit

MODIFICACIÓN. Autorizó gastos en 355 programas y recortó partidas en 71; pese a ser una masiva modificación, se sostuvo la meta fiscal, la principal ancla inflacionaria del plan económico

Diego Cabot LA NACION

Para graficar el asunto es necesario adentrarse en el mundo de los billones, es decir, los números con doce ceros. El Gobierno aumentó el presupuesto con una cifra jamás vista: \$39.231.796.000.000 o lo que es lo mismo, \$39,2 billones más para gastar hasta fin de año. Para quienes miran los movimientos de la nes (82,2%) respecto de lo que Casa Rosada, pues a no desesperar, ya que el presidente Javier Milei autorizó a gastar un 82,2% más, pero, en la mis-

ma norma, los permisos que entregó para la disposición de esos fondos es menor.

el superávit fiscal, la principal ancla inflacionaria que construyó la actual administración libertaria.

Los números frios que se publicaron en el Boletín Oficial de ayer dan cuenta de que el Tesoro aumentó el presupuesto en \$39.231.796 milloestaba previsto para 2024 pero dejará gastar \$38.876.036 millones (+70,5% con relación al crédito vigente previo a este decreto), con lo cual el movimiento generará un superávit de las cuentas públicas de \$355.759 millones. "Como consecuencia de este decreto, el resultado financiero del presupuesto de la Administración Pública Nacional arroja una mejora de \$355.759 millones, loque implica que el déficit se reduce de \$7.424.201 a \$7.038.442 millones.

presupuesto total de la Ad-

para tomar dimensión: todo el movimiento del estado del año devengó 37 billones de En resumen, se mantiene los que están cancelados 36 billones. Ahora se suma una cheque por 39 billones.

La pregunta que sigue es de dónde salieron esas toneladas de dinero que ahora ingresan a la caja. La respuesta es simple: de una mayor recaudación. Ahora bien, esta mejora en la billetera del Estado se debe a dos grandes vertientes. Por un lado, los impuestos que se cobran y se actualizan por inflación, como el IVA que se cobra como un porcentaje de un valor que varía, presentaron subas más importantes que las previstas. Por caso, este impuesto recaudó \$7,1 billones, apenas por debajo de lo que aportó la seguridad social, que entregó a la caja del Tesoro \$12 billones. Pero claro, la estrella de la mayor billetera oficial fue el dinero fue el Ministerio de La cifra sorprende por "derechos a la importación", de adicional al presupuesto la magnitud, ya que lleva el por \$1,1 billones adicionales. vigente. Lo sigue el Minis-

dedor de \$84 billones. Solo cuenta todas las jurisdiccio- 96,7% de aumento respecto a

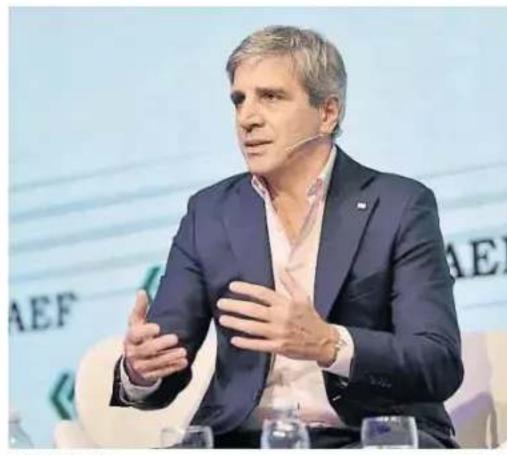

Luis Caputo

nes. Pero, claro, ese es el promedio con algunas muy por arriba y otros por debajo de aquel indicador. En términos nominales, quien sumó más a los que se deben sumar los billones, lo que significa 81% Como se dijo, el gasto au- terio de Economía, con \$3,6 ministración Pública a alre- mentó 70,5% si se toman en billones, lo que significa un

la caja que contaba el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, hasta la publicación del decreto 594 aver. Entre los dos ministerios hay una partida que se incrementó PAIS, que sumó \$4.6 billones. Capital Humano con \$22.8 que dejará contento al mun- el Estado reservó para cada do financiero: el Gobierno uno de ellos 4,3 millones por decidió que los "servicios de deuda" suban \$3,6 billones, es decir, un 51%.

ARCHIVO

nominalidad hay varios mi-

nisterios que porcentualmente duplicaron el tamaño de su chequera. El más destacado es el de Defensa, que se aseguró 101% más de dinero para gastar, prácticamente lo mismo que el Poder Legislativo, que ahora dispone de 99,1% más que el crédito vigente, lejos de lo que adicionaron al Poder Judicial, que vio como le anotaron 41% más de dinero en su cuenta. Diputados y senadores le ganaron la partida a los jueces. En otras palabras, la casta política tuvo más peso que sus pares judiciales. Apenas por debajo quedó la Jefatura de Gabinete, con 96,7% de incremento de su crédito vigente.

Del otro lado están los que menos sumaron. El menos beneficiado en el reparto es el ya extinto Ministerio del Interior (30%) y la Presidencia de la Nación, con 38,6%.

#### En qué se gasta

La Anses es la principal destinataria del mayor gasto ya que se hizo de un cheque adicional de \$19,3 billones, de los cuales la mayoría se destina a prestaciones sociales, con las excepción de \$329.000 millones que irán a pagar sueldos de los empleados. Un dato: si se tiene en cuenta que el organismo tiene 12.464 dependientes, mes. Por algo son los mejores pagos del Estado.

El resto, es mayoritaria-Pero claro, más allá de la mente subsidios y presupuesto para sueldos. •

# Antigüedades

Arte &

de 10 a 13 y de 14 a 18 hs www.naon.com

# tido 1785 Tel. y Fax 4811-1685 4813-4943 4812-6129

# clasificados



Departamentos

Venta

**Barrio Norte** 

2 dormitorios c/dep.

Cerrito y Arenales Spiso al fte 3 Amb, 118m2 Lum con bcón 2 Dorm 2 Bño Coc Lav Dep. U\$D237,000 House Tel:1531497625 / 48077999

Centro

2 dormitorios

Bamb. C/dep 80m2 S/Piso, Vista Fte MLurn, Impec, Coc Amplia Livin-Comed 2Dorm. Bien Ubic Edif. Cat. u\$s 98.000 Posib Coch Escuch Ofertas - 1553207903 Solicite TASACIÓN S/CARGO



Alhajas, Arte y Antigüedades

Compra

Libros Antig Grabados Fotos Cuadros Libros Arte 4823-0247

LN movilidad VAMOS HACIA LO QUE VIENE Encontra en lanacion com el mejor contenido sobre cómo está cambiando la forma en la que nos movemos

#### Muebles

cula 3731 C.E.C.B.A.



AKROPOLIS ANTIGUEDADES Compra todo / estilo y moderno 11-6889-0224 \*\* 4958-4582



**Edictos Judiciales** 

Edicto PUBLIREVISTAS S.A. CUIT 30-

70174915-0.- Domicilio legal: Zepita 3251 C.A.B.A., inscripta en IGJ el 12/11/1998, bajo Nº 13.232, L43 de Sociedades por Acciones.- Se hace saber por el término de tres días que por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28/05/2024 la sociedad resolvió aumentar el capital so-

cial de \$4.876.529.989 a \$17.484.650.903 y luego reducir voluntariamente dicho capital a \$14.484.650.903, Modificar en consecuencia el Artículo 4º del Estatuto Social - Valuación del activo y pasivo al 31/12/2023 antes de la reducción asciende a: Activo \$26.057.167.606, Pasivo \$2.766.509.600 y Patrimonio Neto \$23.290.658.006 y después de la reducción asciende a: Activo \$26.057.167.606, Pasivo \$5.766.509.600 y Patrimonio Neto \$20.290.658.006.- Los reclamos y oposiciones de ley deberán efectuarse en Zepita 3251 C.A.B.A. de lunes a viernes de 10 a 13.30 horas. - Autorizado mediante Acta de Asamblea Gene-

#### Edictos Judiciales

ral Ordinaria y Extraordinaria del 28/05/2024 - Escribano Enrique Ignacio Maschwitz-Matri-



Solidarios



PARA PUBLICAR 011 6090 5555

Organizaciones sin fines de lucro

Trabajo Voluntario

Pedido

Familias de acogimiento Familias del Corazón brinda contención tamiliar a ninc en situación de vulnerabilidad social, trabajando el tránsito hacia la reinserción familiar o la adopción. Convoca a familias con hijos mayores de 4 años. que residan en la zona norte de GBA y que no estén inscriptas en los registros de adopción. para albergar transitoriamente en sus hogares a niños/as de 0 a 24 meses, hasta que se resuelva la instancia judicial. Para más información comunicate al 15-5940-8019, via mail: familiasdelcorazon@ yahoo.com.ar. Conocelos en IG: @familiasdelcorazon

#### Niñez y adolescencia

Pedido

Arroz, fideos, polenta

Para preparar los alimentos
que ofrecen los lunes y jueves a
más de 200 personas del barrio, Fundación CasaSan necesita: arroz, fideos y polenta. Esta organización en el barrio de La Boca, Buenos Aires, ofrece talleres gratuitos, merienda, asistencia psicológica y ropero solidario a más de 500 niños, ni-ñas y adolescentes. Si podés ayudar comunicate al 11-6551-0290. Conocelos en www.casa san.org. IG: @fundacioncasa-san y FB @FundacionCasaSan

luguetes y juegos Reciben todo tipo juegos y ju-guetes en muy buen estado para entregar a los chicos que acompaña la Fundación Todo por los Niños de Marcos Paz, Buenos Aires cuando celebren su día en agosto. Esta organización asiste y contiene emocionalmente a familias en situación de vulnerabilidad, cuenta con talleres educativos, recreativos y de salud, también prepa-ran bolsones de alimentos que entregan a familias del barrio La Trocha y aledaños. Para ayudar comunicate con Lidía: 11-6663-2753, mail: fundaciontodoporlosninos@

Leche, yerba, pan Para ofrecer el desayuno a las personas que concurren al Centro de Integración Social Hogar Brochero y a la posada de convalecientes Loyola de Fundación Camino a Jerico, necesitan: leche, azucar, yerba, mate cocido, té, café, dulces, galletitas y pan. La fundación con sede en Florida, Buenos Aires, acompaña a personas en situa-ción de calle para recuperar y encaminar sus trazos de vida, mediante espacios de encuentro, amparo, escucha y conten-ción. Si podes colaborar, escribi al mail: elcaminoajerico @gmail.com .Conocelos en IG;

ocaminoajerico

Maq. costura y jardineria

paña Redes Institucionales So-

prendimientos de costura y de

jardinería necesitan máquinas

Buenos Aires, brinda ayuda so-

de coser y cortadoras de cés-

ped en buen estado. Esta aso-

cial en comedores comunita-

rios, programas de capacita-

ción, desarrollo comunitario y

contención psicológica a través

de asistencia directa o talleres

Para ayudar comunicate con

Gloria al: 11-3693-0251, mail:

gloduartepsig@gmail.com

en instituciones de La Matanza.

ciación de Isidro Casanova,

lidarias puedan trabajar en em-

Educación

Pedido

Heladera o freezer Para el equipamiento del come-dor de la Escuela 1-364 Dr. José Ceferino Palma en Estancia Las Cuevas, Tupungato, Mendoza, necesitan un freezer o heladera en muy buen estado. Es-ta escuela rural de frontera recibe a 34 alumnos de nivel inicial y primario a los que ofrece desayuno, almuerzo y merienda. Si podés ayudar comunica-te con la Prof. Selva al (02622) 468-828, mail: dge1364@ mendoza edu ar o con Bibiana. colaboradora, al mail: bibiana.ruibal@gmail.com

Ayuda Asistencial

www.lanacion.com.ar

CIRCULACIÓN NACIONAL

PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

Pedido

Desodorante, shampoo Para las más de 130 personas que asisten al Centro Barrial de Día de la Iglesia Esclavas del Sagrado Corazón, necesitan desodorantes en aerosol para varón y shampoo. En este centro de la ciudad de Buenos Alres, brin-dan contención, comida y abrigo a quienes viven en situación de calle e intentan reinsertarlos en la sociedad a través de talleres de oficios, una escuela pa-ra adultos de primaria y secun-daria, asistencia social. Si podés colaborar comunicate con Alejandra al 11-6243-9863

sApp). Conocelos en IG: @amigosenelcamino y FB: @Amigosenelcamino Pagina Vivienda Pedido Muebles, electro, bazar Retiran sin cargo muebles, so-

Medias, frazadas

Amigos en el Camino asiste y

acompaña a 1200 personas en situación de calle. Te invita a

donar medias, frazadas, man-

tas o colchas para entregarlos

semanalmente durante sus recorridas por la ciudad de Bue-

nos Aires. Si podés ayudar co-municate al 11 3910 2998 (What-

brantes de obra, electrodomés ticos y artículos de bazar en de-suso para venderlos a precios sociales a familias de bajos ingresos, en los corralones Sume Materiales de Vivienda Digna. Esta ONG de San Isidro, Buenos Aires, contribuye a la promoción de las personas y a la con-solidación de las familias por medio de programas que facilitan el acceso a una vivienda digna. Para colaborar: 0810-555-7863 o ingresă en www.viviendadigna.org.ar

Comunidades

Pedido

Acceso a internet Para mantener el servicio de Înternet en la Escuela Nro. 454. con la que colabora la Asociacion Civil Tola, necesitan de tu apoyo económico. La escuela recibe a 100 alumnos, de nivel inicial hasta secundario, que vienen de la comunidad de Jama, Jujuy, en la zona fronteriza de la Puna de Atacama, ubicada a 4,200 msnm y con clima severo. La asociación lleva adelante diferentes acciones para mejorar la calidad de vida de las comunidades aborigenes Coyas. Para ayudar: Maria José: 11-7025-7075, mail: mariajose angeleri@gmail.com; Emma-nuel: 351-15-612-6686; mail: em mandal@gmail.com. Conoce-

los en IG agrupomisiotola



ANFITRION:









Secretaria de Bioeconomía

MITRE





ALISPICIA



























MEDIA PARTNER



Con el apoyo de ClarinX LA NACION

















(h) METRO 95.1













e Gourmet

# **SOCIEDAD**

Edición de hoy a cargo de Angeles Castro www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

HOY

Máxima

Minima

Mínima

MAÑANA

Minima

**JUEVES** 

Máxima 10°

Máxima

PRONÓSTICO PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

#### Clima extremo | VARIOS DISTRITOS, EN VILO

# Con marcas ya más bajas de lo normal, la ciudad se encamina hacia una ola de frío

Para la semana se esperan mínimas de entre 0°C y 3°C, con máximas que rondarían los 10°C; hoy podrían incluso registrarse temperaturas bajo cero; alivio desde el domingo

La semana empezó con valores bajo cero en gran parte del país y heladas generalizadas en el centro y en el sur, mientras que en la ciudad de Buenos Aires se asienta la probabilidad de que esta semana se registre la primera ola de frío del año. El fenómeno se daría en medio de un invierno atípico en la Capital, en el que se esperan temperaturas mínimas de 0°C o incluso bajo cero, fenómeno que, según detallan los meteorólogos consultados, no se registraba en la zona desde hacía 13 años.

Voceros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) afirman que las temperaturas bajas que se alcanzaron ayer van a prolongarse por, al menos, los próximos seis días. "Para la semana se esperan valores entre los 0°C y los 3°C de mínima, y máximas que van a rondar los 10°C. Es más o menos lo mismo que tuvimos toda la semana pasada", indica Cindy Fernández, del SMN.

Menciona, a la vez, que en estos días en la ciudad se están registrando temperaturas "más bajas de las normales" para esta época del año. "No están siendo extremas, pero sí tenemos una persistencia de temperaturas bajas, tanto mínimas como máximas. Por el momento, en la ciudad no hay ola de frío. Las temperaturas mínimas de ayer [por anteayer] fueron demasiado altas, entonces se cortó la seguidilla que sumaba para definir una ola de frío. Podríamos tener una ola de frío esta semana, hay que esperar a ver qué temperaturas son las que se registran", detalla.

Se declara una ola de frío en un lugar geográfico cuando durante al menos tres días consecutivos se registran temperaturas extremas. Esto quiere decir, cuando los valores máximos y mínimos son iguales o inferiores a ciertos parámetros calculados para el semestre frío de ese territorio. En el caso del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las marcas límite para la configuración de la ola de frío son 3,8°C de mínima y 12,7°C de máxima.

Según el meteorólogo Sergio Jalfin, se espera que hoy sea el día más frío en lo que va del año, con

una mínima pronosticada de 0°Cy una máxima de 8°C. "Es dificil que se vuelva a repetir, es un evento muy extremo, son valores extremadamente bajos. Ya la segunda quincena de julio va a subir la temperatura y, en adelante, encontrar valores así de bajos sería muy poco probable", anticipa.

El especialista subraya asimismo que si el pronóstico se cumple, hoy sería también el día más frío desde 2011. "En los próximos tres

> **UNA FUENTE** CONGELADA EN MENDOZA

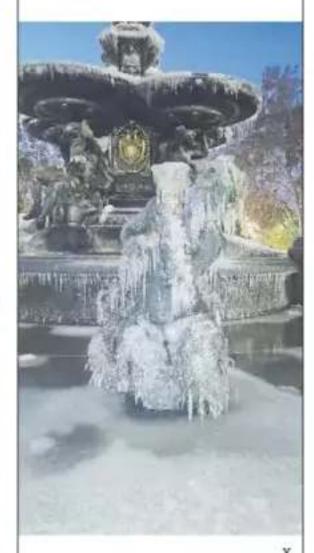

Como una escultura de hielo En la mañana de ayer, cuando se registraba una sensación térmica por debajo de los 0 grados, los vecinos de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima, se encontraron con una imagen pocas veces vista con anterioridad. El agua de la Fuente de los Continentes, en el Parque General San Martín, había amanecido congelada. La postal era la de una escultura de hielo.

días las temperaturas mínimas van a estar cercanas o inferiores a los 0°C, y mañana [por hoy] especialmente las chances de tener un valor bajo cero podrían ser mayores. La mínima podría estar cercana a -1°C en la Capital, y entre -4°C y -5°C en el Gran Buenos Aires", explica el especialista. Hasta ahora, agrega, el día con el valor mínimo más bajo del año fue el sábado pasado, cuando se registró -0,4°C, coincidente con la marca anotada el 4 de julio de 2011. Pero se espera que las temperaturas mínimas de hoy lleguen a ser incluso más bajas.

Los valores extremos pronosticados para este invierno están relacionados, expresa, con "el desarrollo del fenómeno de la Niña", que contribuye a que haya un invierno más seco y más frío de lo habitual.

#### El frío se prolonga

Las previsiones para esta semana no marcan un repunte de las temperaturas. "El frío se va a mantener por ahora a lo largo de toda la semana. Podría seguir después, aunque los pronósticos a largo plazo son menos confiables", describe Fernández.

Mientras que la confirmación de una ola de frío en la ciudad todavía queda pendiente, hay varias regiones del país donde ya se está declarando este evento meteorológico, como, por ejemplo, en parte del centro y el oeste de la provincia de Buenos Aires, en algunas zonas de San Juan y de San Luis, en el norte de Mendoza y de La Pampa y en el sur de Córdoba.

Sobre los pronósticos para el resto del mes en la ciudad de Buenos Aires, Jalfin destaca que se prevé un incremento de las temperaturas máximas a partir del próximo domingo. "Ese dia empieza a cambiar la situación, con temperaturas acordes con la época del año. Afloja el frío y arranca la semana con una máxima de 16°C. Incluso se prevén algunos días templados, con máximas alrededor de los 20°C. De hecho, el jueves 18 de julio está previsto que haya una máxima superior a los 20°C", anuncia el meteorólogo. ●



#### Drama en campos bonaerenses

Las bajas temperaturas de los últimos días en gran parte del país generaron imágenes impactantes que ilustran la magnitud del frío extremo. Así como en las ciudades la población se ha visto obligada a extremar sus cuidados para hacer frente a los mínimos registros desde bien tempranocada mañana, en amplias regiones rurales se dieron situaciones impresionantes. Así se vio en videos y fotos compartidos en redes, como un bebedero para hacienda con el agua congelada en la zona de

## Llegaron los primeros camiones con alfalfa al sur para tratar de salvar a miles de animales

A las zonas más afectadas por el temporal de nieve arribarán en total 40 vehículos con el alimento

#### Mariela Arias CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ

EL CALAFATE, Santa Cruz.- Desde San Luis empezaron ayer a llegar los primeros camiones con alimento de alfalfa para asistir a los productores que están en emergencia en esta provincia luego de las intensas nevadas. Se espera que sean los primeros de 40 camiones que está previsto que arriben hasta el jueves. Llegaron a Las Heras, Perito Moreno y Fuentes del Coyle, las zonas más complicadas por el temporal de nieve que tiene en jaque a los ga-

naderos de Santa Cruz. Se trata de la primera compra realizada con la Asistencia del Tesoro Nacional (ATN) de \$3000 millones que el gobierno de Javier Mi-

lei envió a la provincia a solicitud del gobernador Claudio Vidal. Se estima que cerca del 50% del mismo será destinado para la compra de alimento para el ganado con el foco puesto en los pequeños y medianos productores. Los fardos viajan desde Candelaria, San Luis, una empresa de alimentos balanceados que era la única que podía proveer la cantidad de camiones necesarios para el primer viaje.

"En esta primera instancia se va a asistir a más de 150 productores con 1.100.000 kilos de pellets destinados fundamentalmente a los medianos y pequeños productores de la provincia", detalló Adrián Suárez, presidente del Consejo Agrario Provincial (CAP), a cargo de la adquisición de los pellets como parte de un subsidio para el campo santacruceño.

Para la distribución se estableció un tope para la entrega de 2000 ovinos y 250 bovinos: el objetivo es llegar a 700.000 ovinos y 20.000 LA NACION | MARTES 9 DE JULIO DE 2024



CAPTURA DE VIDEO

General La Madrid, en el sudoeste bonaerense, donde una persona que trabaja en el establecimiento rural se acercó hasta el lugar para, con un hacha, romper la capa de hielo; lo hizo para que la hacienda pueda hidratarse. Otra imagen que circuló, también de la región productiva bonaerense, era de un pivote usado para el riego agrícola en el que se podían observar grandes agujas de hielo. En otra zona, un tanque australiano quedó con la superficie del agua también congelada. •

bovinos en emergencia extrema. Aquellos productores que tengan menos de 2000 animales accederán al subsidio por la cantidad de animales cargados en el sistema del Senasa, dado que el número de 2000 animales establecidos es un tope y no una condición.

La distribución es a través del CAP y de las delegaciones de las sociedades rurales en la provincia representadas por la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS). La alfalfa llegó en pellets, un formato para el cual se emplea como materia prima la alfalfa deshidratada, que además de facilitar el transporte otorga un aporte equilibrado de nutrientes para los animales.

La distribución de la alfalfa en los campos es el desafío contrarreloj que enfrentan ahora los productores, dado que aún no hay máquinas suficientes para trabajar en los ingresos a los predios, muchos de los cuales por el efecto de los voladeros tienen acumulados más de dos metros de nieve, por lo que solo es posible llegar con palas y aplanadoras.

El viernes pasado asumió un nuevo titular al frente de la Administración General de Vialidad Provincial, Julio Bujer, quien anunció la llegada de nuevas maquinarias para mejorar la capacidad de respuesta. Sin embargo, los productores temen que no lleguen a tiempo. La zona afectada por las nevadas en la provincia abarca un millón de cabezas

de ovinos y cerca de 50.000 vacunos, lo cual implica el 50% de la producción. En muchos campos ya hay animales muertos, en tanto que hay lugares a los que los productores no pudieron llegar aún por encontrarse inaccesibles. En esta provincia y otras regiones de la Patagonia hay situaciones dramáticas de ganado ovino bajo la nieve.

Roberto Scott es presidente de la Sociedad Rural de Las Heras. Explicó que el pellet de alfalfa es lo más neutro para darles a los animales que no comen hace varios días. "Por lo menos con los que sobrevivan hasta que empiece a deshielar y los animales tengan otro movimiento y poder llegar a poder comer algo de pasto", añadió en declaraciones a FM Las Heras 92.1.

La dificultad para el acceso a los establecimientos es ahora el desafío para la distribución. "Mucha gente no puede llegar a sus animales o a sus establecimientos. Estamos en una catástrofe, esto es algo serio", describió, y detalló que las rutas más afectadas son la 18, la 16 hacia Holditchy la 39 hacia Caracoles. "Los caminos están saturados, en algunos lugares, reciénahora, después de 15, 20 días, se está pudiendo llegar a algunos campos con tanquetas", dijo.

Consultado sobre las pérdidas de animales, el presidente de la Sociedad Rural de Las Heras indicó que todavía es muy pronto para tener un cálculo preciso, pero "se espera que sean significativas". •

# De gin artesanal a sabrosos lácteos, la tentadora oferta de Caminos y Sabores

**ÚLTIMO DÍA.** La tradicional muestra gastronómica, con más de 450 productores de todo el país, puede recorrerse de 12 a 20 en la Rural

Mariano Chaluleu

Gerardo Sarries, José Salaberry, Luciano Bourdette y Martín Arana se conocen desde hace décadas. Su amistad nació en el club Comercial, de Mar del Plata, donde jugaban al rugby. Cada uno tiene su profesión. Trabajan como contratista de mantenimiento, transportista, publicista e ingeniero en alimentos, respectivamente. Pero en la pandemia agregaron a sus vidas una actividad -un hobby-que hoy es un "segundo laburo" para ellos y que, en el futuro, podría convertirse en su fuente principal de ingresos: elaborar gin.

"La idea surgió cuando hicimos un viaje en equipo a Europa, con todos los amigos del club. Y ahí empezamos a conocer un poco la movida de tomar gin tonic y la tradición que conllevaba esa movida. Cuando regresamos, empezamosa juntarnosa degustar. Primero una marca, luego otra... Al mismo tiempo vimos que había una movida artesanal en auge, especialmente en Mar del Plata. Decidimos arrancar en la pandemia. Fue Luciano quien lo propuso. Lo hizo para que tuviéramos algo con qué entretenernos. Compró un alambique chico y empezamos a producir. Montamos una pequeña 'fábrica' en el quincho de José y les dimos de probar los primeros ejemplares a otros amigos. Como las devoluciones fueron buenas, nos picó el bichito y decidimos darle para adelante", dice Martin a LA NACION.

Hoy, su marca Mar del Plata Gin produce aproximadamente 2000 botellas mensuales. Su producto estrella es el gin "infusión de verano", hecho con grosellas salvajes. Martín recomienda tomarlo "al lado de la pileta, en un día de calor".

La historia de estos cuatro amigos refleja lo que se ve en muchos stands de la feria Caminos y Sabores-edición BNA: emprendedores del rubro gastronómico que con mucho esfuerzo convirtieron sus proyectos en pymes. Este año, la tradicional exhibición abrió sus puertas el sábado y hoy tendrá su última jornada, entre las 12 y las 20, en la Rural de Palermo. En el predio se pueden recorrer nueve caminos temáticos: Federal, de los Dulces, de las Picadas, de los Frutos de la Tierra, de las Infusiones, de los Aceites y Aderezos, de las Bebidas, del Turismo y la Tradición, y de Tu Cocina. Hay más de 450 productores de alimentos y bebidas, artesanos y emprendedores de 19 provincias.

En esos pasillos se halla Gustavo Ríes Centeno, un hombre de campo, oriundo de Trenque Lauquen. Gustavo produce quesos de todo tipo, y en la Rural exhibe una variada muestra de ellos. Se presenta: "Soyingeniero, tengo 80 años y llevo 55 en el área lechera. Empecé a trabajar en este rubro apenas me recibí. Hice escuela en Gándara, donde trabajé muchísimos años, y ahora tengo el emprendimiento propio, Trelau".

Gustavo produce 100 toneladas de queso al mes, entre ricota, quesos blandos, medianos y duros. Entre estos últimos se destacan los goya, parmesano, reggianito y provolone. Sin embargo, su especialidad, el más importante, es el sbrinz pampeano.

Trelau, su empresa, es un orgullo para su familia y para su localidad. Además, les da trabajo a 101 personas, contando a todos los que trabajan en el proceso, que empieza con la elaboración de la leche y termina al depositar los quesos en las alacenas de los vendedores.

A pocos metros están Marcela Baz y Oscar Aboy, oriundos de San Pedro, que atienden el puesto de su pyme familiar, El Brocal. Venden mermeladas de todo tipo: de naranja, higo, ciruela, membrillo... Y tienen productos dietéticos. "Empecé en mi casa, con una olla, en 1999. Habíamos comprado el campo y ahí teníamos árboles frutales", recuerda Marcela. Hoy, todos los productos vienen de ese campo y ahí mismo tienen instalada la fábrica. El Brocal elabora mermeladas 100% artesanales: "El fruto va directamente a la olla", explica Marcela. Producen aproximadamente

150.000 frascos mensuales, que se venden en distintos locales y confiterías del país.

En la parte central de la feria está Famiglia Dell'Isola, un emprendimiento de aceite de oliva creado por la periodista Paula García y su esposo, Marcelo Dell'Isola, que es camarógrafo. Paula y Marcelo cuentan dónde estuvo el origen de la idea: "Los dos somos del rubro del periodismo, ninguno venía del palo agrícola", se ríen. "Pero siempre fuimos de hacer actividades por fuera de nuestros trabajos", agregan, "Imaginate: si no lo hiciéramos, tanta realidad nos volvería locos". En 2015, una amiga de ellos renunció a su trabajo y les propuso generar algo juntos. La pareja ya había hablado sobre la posibilidad de incursionar en el rubro gastronómico y la pregunta de su amiga fue lo que los impulsóa animarse. "Al final, ella se dedicó a vender ropa, pero nosotros le dimos para adelante con el aceite", expresa Paula.

El producto estrella de Famiglia Dell'Isola es el aceite, que viene en tres variedades: suave, medio e intenso. Pero no es lo único que elaboran: además, ofrecen acetos y distintos tipos de salsas untables de distintos sabores, que van desde la salsa de tomate seco hasta la nueva gama de ajo, que incluye "ajo pelado y picado", "pasta de ajo ahumado" y "ajo con mix de hierbas". A pesar de llevar ya unos años con su iniciativa, Paula y Marcelo se sorprenden con las responsabilidades del emprendedor: "Hacemos todo. A veces nos toca atender clientes; otras, sentarnos en la computadora; otros díastenemos que ponernos a mover cajas".

Estos son solo algunos ejemplos de lo que se puede encontrar en Caminos y Sabores-edición BNA, donde abundan lo artesanaly, de más está decir, lo rico. En la feria también se pueden encontrar frutos secos, cervezas artesanales, escabeche, vinos y hasta artesanías regionales. Y, asimismo, stands con información importante sobre los platos más deliciosos de cada provincia. •



La feria Caminos y Sabores congrega una gran afluencia en Palermo

# **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar



PRESO EN MENDOZA

#### Murió el "hombre gato" israelí

El israelí Gilad Pereg, condenado a prisión perpetua por haber asesinado a su madre y a su tía en su casa de la localidad de Guaymallén, en enero de 2019, murió el domingo en el hospital psiquiátrico El Sauce, de Mendoza. Pereg, que se hizo acreedor al mote de "el hombre gato" porque, durante el juicio en su contra, solo respondía a través de maullidos, sufrió una descompensación y no pudo ser reanimado. En diciembre pasado había sufrido una insuficiencia venosa.

#### La desaparición de Loan | UN PERITAJE REVELADOR

# Era sangre humana y de varón la que se halló en la camioneta de uno de los siete acusados

Así lo reveló el análisis del rastro encontrado en el guardabarros delantero derecho del vehículo del militar retirado Carlos Pérez; aún no se pudo hacer el cotejo con el ADN del niño

#### José María Costa y Gabriel Di Nicola LA NACION

Las marcas rojas halladas en el guardabarros delantero derecho de la camioneta Ford Ranger blanca del capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez, detenido por su presunta participación en la desaparición de Loan Danilo Peña, era sangre humana, masculina. Lo que no se sabe por ahora es si es del chico buscado desde hace 26 días, cuando fue visto por última vez tras un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal, de la localidad correntina de Nueve de Julio.

"Se informa que sobre la muestra identificada como PEP10 (hisopado deguardabarros delantero derecho obtenido mediante la utilización del reactivo de orientación Blue Star). setrata de restos de sangre humana, de la que se obtuvo un perfil genético masculino completo que podrá ser usado para cotejos ulteriores, ya sea con muestras indúbitas de Loan o bien con la de sus progenitores", reza en un escueto informe al que tuvo acceso La Nacion.

Fuentes de la investigación consultadas por este diario explicaron que el próximo paso será comparar la muestra obtenida en la camioneta del militar retirado de la Armada con el patrón genético de los padres de Loan, José Peña y María Noguera.

"En un plazo de cinco días se podrian conocer los resultados de la comparación del ADN masculino hallado en la camioneta de Pérez con el patrón genético de la familia de Loan", explicó a LA NACION una fuente al tanto de los peritajes.

El análisis de las muestras que habían sido levantadas de la camioneta de Pérez estuvo a cargo de la Dirección Científica de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal.

Pérez y su esposa, la exfuncionaria María Victoria Caillava, están con prisión preventiva, acusados de captación de persona con fines de explotación, con el agravante de que la víctima es menor de edad.

La causa tiene otros cinco detenidos: Laudelina Peña, tía de Loan, y su pareja, Bernardino Benítez; Daniel Ramírez, alias Fierrito, y Mónica del Carmen Millapi, su pareja, y el excomisario Walter Maciel.

La tía de Loan quedó detenida el viernes pasado, después de ser indagada por la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo, el fiscal federal Marianode Guzmán y sus colegas



La camioneta Ford Ranger blanca de Carlos Pérez, peritada por la Policía Federal

Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).

Laudelina quedó acusada de sustracción y ocultamiento de su sobrino Loan y de haber "alterado evidencia del caso". En la indagatoría reconoció haber "plantado" un botín del niño para que se pensara que se había perdido cuando regresaba a la casa de su abuela después de haber ido a un naranjal.

"En el caso se han incorporado nuevos elementos de prueba que resultan cruciales para el avance de la causa, incluso por fuera de la declaración prestada por la mujer en el fuero provincial, y que la ubican como una persona de especial interés para la investigación, con un claro rol activo", según informó la Procuración General de la Nación.

"El cuadro probatorio permite establecer motivos suficientes para sospechar que la conducta imputada a Peña se corresponde, en principio, con su posible participación en una maniobra de sustracción y ocultamiento del niño Loan Peña, sin perder de vista que el hecho imputado podría haber sucedido en un contexto de criminalidad organizada o compleja, y como parte de un supuesto enmarcado en un delito federal", se detalló.

Benítez, Ramírez v Millapi son Laudelina cobraría verosimilitud. considerados "partícipes necesa-

rios" del rapto de Loan, y el comisario Maciel, por su encubrimiento.

La hipótesis de los fiscales correntinos Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, que tuvieron la investigación a cargo hasta que la causa pasó al fuero federal, es que Loan fue raptado entre las 14.30 y las 15 del 13 de junio y fue subido a la Ford Ranger de Pérez antes de ser traspasado al Ford Ka rojo de Caillava.

#### "El atropellamiento"

Una semana antes de quedar detenida, la tía de Loan se presentó en la Fiscalía de Investigaciones Complejas de Corrientes –la llevó el abogado José Codazzi- y ante el fiscal Gustavo Robineau denunció que había sido amenazada por Caillava, quien la obligó a "plantar" el botín de su sobrino para sostener la hipótesis de que el niño se había perdido cuando intentaba regresar a la casa de su abuela Catalina.

Laudelina afirmó que Loan fue atropellado por el capitán de navío y que el marino subió el cuerpo del chico en la caja de la Ranger blanca.

Si el ADN obtenido de las muestras levantadas de la camioneta resultara compatible con el patrón genético de los padres de Loan y con las muestras obtenidas del cepillo de dientes del niño, la versión de

En tal caso, los investigadores

deberán determinar dónde y en qué circunstancias fue arrollado el niño: si fue cerca de la casa de Catalina Peña; en Nueve de Julio, donde vivían Pérez y Caillava, o en otra localidad entre Nueve de Julio y Resistencia, Chaco, adonde se sabe que el marino retirado y su esposa viajaron tras la desaparición.

Pero, entre tantos vaivenes y contradicciones que acumula este caso, en las últimas horas Macarena, la hija mayor de Laudelina, le aseguró a la jueza Pozzer Penzo que su madre habíamentidopor "miedo" y porque había sido sobornada (les ofrecieron una casa y una moto para "plantar" la teoría del accidente). Esta explicación no convenció a la Justicia, según pudo saber LA NACION, pero muestra que la causa es un lodazal.

Ayer, en una entrevista con el canal Crónica, Macarena dijo: "No escierto lo que contó mi mamá. No hubo un accidente. Dijo eso porque fuimos amenazadas para decir eso. Vino el abogado [Codazzi] y nos dijo que [Patricia] Bullrich venía por nosotras dos. Fue una amenaza muy fuerte. Dijoque habían en contrado cosas en mi teléfonoy después supe que era mentira. Nosdijo que nosotras dos éramos las dos próximas en caer". Contó que la madrugada del sábado 29 de junio el abogado las llevó a una estación de servicio, donde las cambiaron de auto y siguieron a Corrientes. •

#### Valdés negó un enfrentamiento con Patricia Bullrich por la investigación

El gobernador correntino habló al llegar al acto de Javier Milei en Tucumán

Visiblemente incómodo, y luego de más de una semana sin hablar de la desaparición de Loan Danilo Peña en el interior de su provincia, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló del caso y aseguró que no está enfrentado con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el sinuoso curso de la investigación.

"Fuerzas federales están trabajandoen el caso, confio en Patricia, a la cual conozco, así que creo que tenemos que seguir poniendo todo lo mejor para que podamos saber la verdad, que es lo que estamos buscando", dijo el mandatario radical en un breve contacto con la prensa en San Miguel de Tucumán, adonde llegó para participar de la firma del Pacto de Mayo.

Con respecto a la eventual tensión con la ministra de Seguridad nacional tras su posteo en la red social X luego de la denuncia de Laudelina Peña -que luego fue imputada y detenida por la desaparición de su sobrino-, Valdés dijo: "Con Bullrich tengo una excelente relación y estamos codo a codo. Hemos dispuesto que todas las fuerzas provinciales y todos los elementos que tenemos en la provincia estén a disposición del Juzgado Federal. Vamos a seguir acompañando la investigación, ya en este caso bajo las órdenes del juzgado federal".

Cuando se le consultó sobre qué cree que pasó con el niño desaparecido el 13 de junio, respondió: "No voy a hacer ninguna hipótesis del caso, pero sí vamos a estar codo a codoacompañando para que la Justicia Federal pueda echar luz respecto de este caso que conmociona a Corrientes y a la Argentina".

Se trata de la primera declaración pública de Valdés, que había quedado en el centro de la polémica luego de que publicó una serie de mensajes el sábado 29 de junio, a pocas horas de que se conociera la presentación de Laudelina Peña ante la Justicia correntina, en la que dijo que su sobrino fue atropellado por el capitán de navío retirado Carlos Pérez y su mujer, María Victoria Caillava.

"Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan. Laudelina declaró tanto ante la fiscalía general como ante la fiscalía provincial de Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del caso Loan. Todo lo actuado está remitiéndose a la Justicia Federal para que proceda conforme a derecho", escribió el gobernador. Seis días después, la mujer fue imputada y detenida. •

#### **Avisos fúnebres** | 4318 8888 / 5199 4780

www.lanacion.com.ar/funebres

Para publicar 4318 8888 / 5199 4780 o funebres@lanacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Tarjetas de crédito hasta las 18.30

Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento. 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y Participaciones

AGOFF, Sergio, Fall. 8-7-2024. - Su mujer Fanny y sus hijos Ezequiel y Verónica, sus hijos en el afecto y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento.



AGOFF, Sergio, Z.L. - Acompañamos en el afecto a Fanny. Tus primos Silvia Dobrenky y Bernardo Rudoy.



AGOFF, Sergio. - El consorcio de propietarios de Ramsay 1945 comunica el fallecimiento de su estimado vecino Sergio Agoff. Acompaña a familiares y amigos en su dolor.

AGUERRE, Pedro Rodolfo, q.e.p.d., falleció 8-7-2024. - Su esposa Julia Elena Ambrosetti, sus hijos María Mercedes y Adrián Ponce, Magdalena y Leandro Saint Pierre. Sus nietos Pedro y Juanchi Ponce y Lucia y Felipe Saint Pierre, lo despiden con mucho cariño y el mejor de los recuerdos.

AGUERRE, Pedro Rodolfo, q.e.p.d., falleció 8-7-2024. -Querido Popo, te despedimos con la alegría de tus recuerdos y la sabiduría de tus enseñanzas. Gustavo y Tachu Aguerre; sus hijos Clarita y Javier, Fátima, Pedro, Juan y Jochi, Feli y Nico, Trini v Rochi v sus nietos Bertin, Ramón, María y Cato.

AGUERRE, Pedro Rodolfo. -Su prima Beatriz Luz Aguerre y sus sobrinas Laura Aguerre y Fernando Norbis (as.), Maggie Aguerre y Luz Aguerre y Diego Paz, hijos y nietos despiden a Pofo con mucho cariño y ruegan una oracion en su memoria.

AGUERRE, Pedro Rodolfo, q.e.p.d., falleció 8-7-2024. -Marta Susana Aguerre despide a su hermano del alma con gran amor y el entrañable recuerdo de una vida comparti-

AGUERRE, Pedro Rodolfo. q.e.p.d., falleció 8-7-2024. - El personal de La Martita lo despide con mucho cariño.

AGUERRE, Rodolfo. - Querido Rodolfo: el CREA América te recordará eternamente. Tus palabras, tu conocimiento, tu caballerosidad, tu gratitud serán nuestra luz. Hasta siempre amigo.

BOSSIE, Antonio Federico, CR Ing. (R), q.e.p.d., falleció el 5-7-2024. - La comisión del Arma de Ingenieros participa su fallecimiento.

BRUNO, Angel Atilio, Dr., r.i.p., 1-7-2024. - La familia FIA, Federación Interamericana de Abogados, lamenta el sensible fallecimiento de su anterior presidente y reconocido jurista, Dr. Ángel Atilio Bruno, y acompaña afectuosamente a su esposa y familia en estos momentos.

CACERES, Reynaldo Alejandro, q.e.p.d. - Emilio Henry y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y comparten su pesar con Juan y la Flia. Caceres.

CANO BUSNELLI, Virginia Margarita. - Viki, dejaste una

huella de luz, ternura y unión que llevaremos en nuestros corazones para siempre. Gracias por todo el amor que sembraste en nuestra vida. Nos fundimos en un eterno abrazo con vos. Tu marido, Yoryi, tu hija Emi y tus hijos del corazón Matu, Nachi y Pochi.

CANO BUSNELLI, Virginia, q.e.p.d. - Querido amigo Jorge, tus amigos en el extranjero te acompañamos y recordamos con mucho cariño a Vicky.

CASTRO, Rolando (Rolo). -Axel y Astrid Gegenschatz junto a sus hijas despiden al querido Rolo y acompañan con mucho cariño a su familia y a todo el equipo de Avon en este triste momento.

CASTRO, Rolando, q.e.p.d. -Con profundo dolor, los equipos de Avon y Natura despedimos a Rolando Castro, gerente general de Avon, presidente de Fundación Avon y de CA-PA. Lo recordamos con cariño agradecimiento por la huella humana y profesional que dejó en todos las personas que forman parte de la empresa y su red. Abrazamos y acompañamos a Florencia, su esposa, sus hijos, Guadalupe, Juan y Manuel, familiares y amigos.

CASTRO, Rolando, q.e.p.d. -La Cámara Argentina de Venta Directa, CAVEDI, participa con pena su fallecimiento y acompaña a su familia y seres queridos en este momento.

CASTRO, Rolando, q.e.p.d. falleció el 8-7-2024. - Los socios y el personal de PwC Argentina participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

CASTRO, Rolando, q.e.p.d., falleció el 8-7-2024. - El estudio Beccar Varela participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

CASTRO, Rolando C. - La comisión directiva de CAPA expresa su más profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Rolando César Castro, gerente general de Cosméticos Avon y presidente de nuestra entidad. Acompañamos en este dificil momento a su familia, amigos, colaboradores de Avon y a todos a quienes se han visto afectados por tan triste noti-

CAVANNA, Gustavo, q.e.p.d. El directorio y personal de FRIAR SA participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la doctora Carolina Curzi y familia en este dificil momento.

CRICCO, Carlos Germán. -Marta Piñeiro de Pradier; sus hijos Marlene y Diego Escarrá, Roberto A., Martin y Louise Jourdaine y Silvina despiden a Carlos con amor, recordando su cercanía y amistad con su primo Roberto y los líndos momentos compartidos en família. Acompañamos con cariño a Martin, Andrea, Nico y sus familias.

CRICCO, Carlos. - El personal y el directorio de Bodega Chakana acompañan a Nicolás y su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

DREIDEMIE, Enrique Alberto, q.e.p.d., 24-8-38; 6-7-2024. -Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de Enrique Alberto Dreidemie. Tu esposa Fanni Axelsen, tus hijos, hijos del corazón y nietos agradecemos el amor y cariño. Sus restos serán velados con una misa hoy, a las 9.30, en el cementerio Memorial.

ESTRUGA, Ignacio José Maria. - Sarita y Guillermo D'Alessandro; sus hijos Juan y Laura, Francisco y Joaqui, Patricio y Cata, Delfi y Nanu despedimos con inmensa tristeza a Nacho, querido hermano y amigo. Vuela alto a la casa del Padre. Descansa en paz. Abrazamos con todo nuestro amor a Sofia, Iñaki y Mati.

ESTRUGA, Ignacio, q.e.p.d. -Su prima María Rosa Basaldúa v Jorge Defferrari, hijos v nietos despiden a Ignacio con cariño recordando los lindos momentos compartidos. Que descanse en paz.

ESTRUGA, Ignacio, q.e.p.d. -Karl y Susana Grimm, junto a sus hijos Dolores y Gonzalo Redruello, Mercedes y Santiago Murtagh y Charlie (a.), despiden a Ignacio y acompañan a sus hijos Sofia, Iñaki y Matias y a todos sus hermanos con inmenso cariño.

ESTRUGA, Ignacio José, q.e.p.d. - Tus amigos y compañeros de la vida del Champa, Prom. 70° C, te despedimos con afecto y cariño. Acompañamos a Sofia, Iñaki, Matías y a todos los Estruga, rogando una oración en su memoria. Ya te extrañamos.

FERNÁNDEZ ROSTELLO, Eduardo, q.e.p.d. - Su hermana Belén y Sebastián Balbín y sus hijos Ximena, Manuel y Rodrigo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho amor a Diana, hijos y nietos.

FERNÁNDEZ ROSTELLO, Eduardo, q.e.p.d. - Inés D. de Balbín, Mercedes y María Inés Balbin e hijos acompañan con todo su amor a Belén, Sebastián, Ximena, Manuel y Rodri.

FERNÁNDEZ ROSTELLO. Eduardo, q.e.p.d. - Inés D. de Balbin, hijos y nietos participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a Diana y su Flia. con mucho cariño en este dificil momento.

FERNÁNDEZ ROSTELLO, Eduardo. - Lilian Choe, Mariana Lopez Daneri y todos los cardiólogos que nos hemos formado con usted lamentamos su partida, lo recordaremos siempre como maestro y guía. Acompañamos a su familia en su dolor.

FERNÁNDEZ ROSTELLO, Eduardo, Dr., q.e.p.d., falleció el 7-7-2024. - Los integrantes de la promoción 31 del LMGSM participamos el fallecimiento de nuestro querido camarada. Ayudó a muchos y nos enseñó a todos que significado de ser solidario. Acompañamos a su familia con nuestras oraciones.

FERNÁNDEZ ROSTELLO, Eduardo, Dr., q.e.p.d., falleció el 7-7-2024. - Carlos Manuel y Maribel Bertacchini Ugarteche participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y acompañan a su querida amiga Diana y familia en estos tristes momentos.

FERNÁNDEZ ROSTELLO. Eduardo, Dr., q.e.p.d., falleció el 7-7-2024. - Carlos Manuel Bertacchini Ugarteche (h.) participa su fallecimiento, ruega una oración en su memoria y acompaña a Diana y familia en este triste momen-

FERNÁNDEZ ROSTELLO, Eduardo, q.e.p.d. - Silvana y Miguel Sarrabayrouse participan el fallecimiento de Eduardo y acompañan a la querida Diana, sus hijos y nietos en tan triste momento.

FERNÁNDEZ ROSTELLO. Eduardo, q.e.p.d. - Juan Manuel y Facundo Sarrabayrouse, junto con Flor y Juli, participan su fallecimiento con enorme tristeza y abrazan a su gran amigo Fran y a toda su familia.

FERNÁNDEZ ROSTELLO, Eduardo, q.e.p.d., falleció el 7-7-2024. - El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y su esposa, Maria Belén Ludueña, despiden con tristeza a Eduardo, destacado médico, quien por muchos años fuera el director del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia. Acompañan a Diana y su familia en este doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ ROSTELLO, Eduardo, Dr. - Liliana Parodi y Ulises Novoa acompañan a su amada esposa Dra. Diana Chugri en su dolor y despiden a un amigo que honró como nadie su juramento hipocráti-

FERNÁNDEZ ROSTELLO, Eduardo A., Dr., q.e.p.d. - Los socios del Estudio Baker McKenzie y todo su equipo acompañan a Francisco Fernández Rostello y su familia en este doloroso momento.

GUERRERO, Teresa, q.e.p.d. -Eduardo Pfirter y sus hijos acompañan a Eleonora, sus hermanos y los Cidert Guerrero despiden con tristeza a Tey, elevando una oración por su alma.

GUERRERO, Teresa, q.e.p.d. -Alejandro Berro Madero e Inés Maria Somaloma acompaña a su familia en este momento tan dificil.

GUERRERO, Teresa, q.e.p.d. -El directorio de Cariló de Guerrero S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento de Teresa, socia y amiga, y acompaña con cariño y oraciones a sus hijos y a toda la familia Guerrero.

GUERRERO, Teresa, q.e.p.d. -María y Federico Peña te despedimos con el cariño de siempre y acompañamos a todos los Guerrero en este triste momento.

GUERRERO, Teresa, q.e.p.d. -Julio Maestri, hijos y nietos acompañan a su familia.

GUSTA LARROSA, Ruth. q.e.p.d. - Federico Balbi y familia despedimos con mucho cariño a Ruth. Acompañamos a sus hijos Daniela y Martin y rezamos por ella.

JARDEL, Juana C., falleció el 8-7-2024. - Su esposo Horacio, sus hijas Laura y Mayki, sus hermanos Julio y Quique, sus yernos Gustavo y Chacho, y toda la familia, despiden a Ita con profundo amor eterno y agradecimientos por todas sus enseñanzas y alegrías compartidas.

JARDEL, Juana C., q.e.p.d., 8-7-2024. - Quienes integramos el Estudio Jardel & Asoc. lamentamos informar el fallecimiento de su socia fundadora.

LAREU, Darío. - El equipo de Feedback PR participa con profundo dolor su partida y acompaña a su familia en este triste momento.

LAREU, Dario, q.e.p.d. - Lockton Argentina eleva una oración por su eterno descanso y acompaña a su familia y al equipo de Fundación Temaiken en este triste momento.

LAREU, Darío Fernando, q.e.p.d. - El equipo de Goyaike SAACIYF participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

LEIVA DURVAL, Nicolás, TC (R), q.e.p.d. - La promoción 82 CMN participa con dolor el fallecimiento de su camarada.

LICEAGA, Felix, q.e.p.d. -Aguirre Urreta, Gabriela y Tarantino Horacio, despiden con gran dolor al querido vasco, quien fuera junto con Margarita, amigos entrañables a lo largo de los años.

LICEAGA, Félix. - Carlos Abel y Beba Ray despiden con tristeza al querido amigo Félix y acompañan a Margarita y familia con cariño y oraciones.

MANS, Hilda. - Galeria Palatina participa con profunda tristeza su fallecimiento y ruega oraciones por su eterno descanso.

MARQUEZ, Eduardo (Tito). q.e.p.d., falleció el 7-7-2024. -Donald Smith y Rosina Montero e hijos despedimos al querido tio Tito y acompañamos a la familia.



MÁRQUEZ, Eduardo (Tito). -Malú y Horacio Fernandez Delpech participan su fallecimiento con pena y acompañan a Teresa, Carlos y Flia.



MÁRQUEZ, Eduardo, q.e.p.d. - Los Latugaye despiden a Tito con tristeza y abrazan a los Márquez con mucho cariño.

MARQUEZ, Eduardo (Tito). -Martin, Fernando, Mariana, Nora y Victoria Giesso despedimos a Tito con profundo pesar y acompañamos a la familia Márquez en este sentido momento.

MARQUEZ, Eduardo M. (Tito), q.e.p.d. - El consorcio de Montevideo 1196 despide con tristeza al caballero y amable vecino. Acompaña a su familia en este doloroso momento.

PATLALLAN, José Francisco, Z.L., falleció el 8-7-2024. -Tu esposa Sara, tus hijos Daniel y Nora y tus nietos Eric y Matías, participan con inmensa tristeza tu partida. Saldremos hoy, a las 8.45, desde Loyola 1139 al cementerio judio de La Tablada, parte nueva.

PATLALLAN, José Francisco, Z.L. - El personal y colaboradores de Libreria Akadia Editorial participan el fallecimiento de su fundador y acompañan a toda la familia en estos tristes momentos.

PEÑA, Julio, q.e.p.d. - Su cuñada Inés Estrada y Felipe Llavallol, Fernando, Inesita y Pepe Perkins, sus nueras y nietos despiden a Julio con mucho cariño y acompañan a Keka, Tili y Julito y a toda la familia Peña.

PEÑA ROBIROSA, Julio. - Su mujer Angélica Estrada de Peña; sus hijos Tili y Nacho Palma, Julito y Delfi Ithuralde y sus nietos Luisa, Benja, Feli, Iña, Quito, Bauti y Romu lo despiden con mucho amor agradeciendo por su vida y su inmensa bondad.

Recordatorios

XX

GOLDIN, Rebecca, Z.L. - Inolvidable, te recordamos con mucho amor, Nory, Marcos, Vero, Laura, Mariano y todos tus bisnietos.

ĸχ

SPERBER, Gualterio Luis (Walter), Z.L. - En el dia de tu cumpleaños, el recuerdo de tu familia.

www.lanacion.com.ar/funebres

### **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Constanza Bertolini** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar TESORO NACIONAL

#### Subastaron las pistolas de Napoleón

Las armas con las que Napoleón Bonaparte intentó suicidarse se vendieron el fin de semana en una casa de subastas de París por casi dos millones de dólares, pero no podrán salir de Francia, según dejó constancia el Ministerio de Cultura en el Boletín Oficial. Consideradas un "tesoro nacional", con incrustaciones de oro y plata, se remataron en su estuche original de madera. Están destinadas a unirse al sable de los emperadores en la colección nacional.

# Cómo será Malba Puertos, el "museo transparente" que está por estrenarse en Escobar

ARTE. La inauguración de la nueva sede está prevista para el 21 de septiembre, cuando se cumplan 23 años de la apertura en Barrio Parque de la institución fundada por Costantini

#### Celina Chatruc

Paredes transparentes que no solo permitirán ver el horizonte sobre el lago, sino también la reserva del museo, con salas techadas al aire libreyotrasenmarcadas por un bosque. Un lugar sin límites claros, que permitan saber cuándo estás adentro y cuándo afuera de un edificio que no busca llamar la atención. Así será Malba Puertos, un centro de arte con entrada gratis y programación interdisciplinaria que está a punto de nacer en Escobar: su inauguración está prevista para el 21 de septiembre próximo, cuando se cumplan 23 años de la apertura de la sede original de Barrio Parque.

"Estamos trabajando a full, casi día y noche", anticipó a LA NACION Eduardo Costantini, fundador del Malba, Consultatio y Nordelta, mientras se dedica a supervisar los últimos detalles de su nueva iniciativa. "Este proyecto hace sinergia con la oferta cultural de Puertos, que da cuenta de su identidad a través del arte: ya hay emplazadas en el espacio público 23 obras de artistas argentinos contemporáneos, como Daniel Joglar y Diego Bianchi", agregó en referencia a esta ciudad de 1400 hectáreas y acceso libre, que aspira a alojar más de veinte barrios.

Tras haber visto cómo el Museo de Arte Latinoamericanode Buenos Aires se convertía en un referente clave a nivel global, el empresario y coleccionista se propone ahora expandirlo con una propuesta aún más acorde con las demandas del siglo XXI: un espacio accesible para todas las edades, integrado a la vida cotidiana y que exhiba sin barreras un patrimonio cercano a las 900 obras, equivalente al que se guarda en la sede porteña.

"Todo comenzó porque el Malba necesitaba ampliar su depósito, y en Puertos había espacio suficiente. Entonces me pregunté: ¿por qué no hago también un museo?", resumió Costantini, que ya había contemplado ampliar el de la avenida Figueroa Alcorta 3415 por debajo de la Plaza República del Perú e inaugurar un espacio en el Polo Cultural Saldías, para tender un puente cultural con las villas 31 y 31 bis. Al estar fuera de la capital, pensó, esto tenía que "ser diferente".

Para diseñar el edificio volvió a convocar a Juan Herreros, arquitecto español que remodeló en 2017 las áreas públicas del Malba, cuyo estudio se ocupó además de reacondicionar las salas de la colección permanente del Museo



Herreros, Chaile y Costantini en Malba Puertos

Reina Sofía y de concebir el nuevo Museo Munch de Oslo, inaugurado en 2021. El resultado, según este experto, es "muy novedoso, muy ambicioso y casi irrepetible".

"Hay muchos museos de escultura al aire libre, muchos basados
en la idea del pabellón y muchos
esfuerzos por integrar el arte y la
naturaleza –explicó Herreros a LA
NACION, durante una visita reciente
a Buenos Aires—. Pero quizá este
es un lugar único en cuanto a que
esos tres modelos de institución
contemporánea están funcionando a la vez y construyendo un programa invisible, pero de un efecto
social enorme".

#### "Uno de los primeros"

Se refería a que Malba Puertos abarcará, por un lado, espacios naturales sin techo delineados por el primer bosque de alisos del país, diseñado por el estudio de paisajismo Bulla. Y por otro, bajo una marquesina de 3000 m2 con burbujas transparentes, plazas abiertas y tres modulos con paredes de vidrio -y control solar, hidrotérmico y de temperatura-que incluirán: un pabellón para exhibir de forma permanente las esculturas de Gabriel Chaile compradas por Costantini en la Bienal de Venecia; una sala de exhibiciones temporarias; otra de múltiples usos; tienda, café/restaurante, y el espacio el patrimonio, accesible a todo público.

El arquitecto destacó, además, que este será uno de los primeros en el mundo-después de las iniciativas del Museo Boijmans, de Holanda, y del Louvre, el Pompidou y la colección FRAC, en Francia- en abrir al público sus reservas. "Algo que normalmente es invisible e inaccesible, que ni siquiera sabemos dónde está en los museos convencionales, de repente se convierte en el motor de una institución que es todo lo contrario: transparente, abierta y cotidiana –observó–. Hasta el extremo de que la reserva técnica, que es como el lugar tabú en los museos, es accesible y visitable. Imagino a los chicos viendo cómo se almacena el arte en racks, de manera que no tengan solo la experiencia de verlo colgado en la pared y observarlo en silencio".

En la Argentina, el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) viene intentando lograr algo similar desde hace tiempo. Después de proyectos frustrados en Tecnópolis y en la sede de Canal 7, el año pasado se firmó un convenio por el cual el gobierno nacional adjudicó un predio de 1700 m2 frente a la Plaza del Congreso, para erigir allí el Centro Nacional de Conservación y Reservas. "Hacer una obra nueva hoy resulta inviable -dijo ayer a LA NACION su director, Andrés Duprat-. Pero hay algunos edificios desocupados que pertenecen al Estado. Estamos estudiando algunas opciones".

GENTILEZA ALEJANDRO GUYOT/MALBA

Por ahora, la opción más cercana es la que ofrecerá Malba Puertos en Escobar. A una hora y media de viaje en auto desde la sede original del museo se podrá acceder a una programación gratuita enfocada en arte argentino contemporáneo que abarcará todas las disciplinas: artes visuales, música, performance, danza, literatura, cine y teatro. La coordinación general estará a cargo de Eleonora Jaureguiberry, quien fue secretaria de Cultura y Ciudad de la Municipalidad de San Isidro hasta diciembre último. Debutará con una muestra colectiva que incluirá a Mondongo, el dúo que actualmente rinde homenaje a Antonio Berni en el Malba con sus monumentales obras de plastilina.

"Queremos convocar a los colegios e impulsar un fuerte programa de educación, totalmente inclusivo", aclaró Costantini, que además de invertir diez millones de dólares entre tierra y edificio destinará "entre 500.000 dólares y un millón" por año para financiar este flamante museo del siglo XXI. Que no propone solo "visitarlo" durante un par de horas, sino pasar el día e integrarlo a la vida cotidiana.

"La transparencia forma parte del manifiesto de la invitación a usar el espacio y que la gente lo descubra—aclara Herreros—. Y romper el tabú que ha acompañado durante tanto tiempo al acto de entrar a un museo". •

#### La hija de Alice Munro reveló que fue abusada por su padrastro

CONMOCIÓN. Andrea Robin Skinner denunció el silencio de su madre

#### Daniel Gigena

LA NACION

Gran conmoción causó en el ámbitoliterario la denuncia que la hijamenor de la Nobel de Literatura Alice Munro, la profesora de meditación Andrea Robin Skinner (1966), hizo el domingo en el portaldel diario Toronto Star, "Mi padrastro abusó sexualmente de mí cuando era niña. Mi madre, Alice Munro, decidió quedarse con él", setitulalacolumnaen laquerelata que, cuando tenía nueve años, en 1976, devisita en casa de su madre en Ontario, su padrastro Gerald Fremlin, decincuenta, había abusado sexualmente de ella. El acoso continuó hasta la adolescencia, cuando Fremlin "perdió interés".

"A la mañana siguiente no podía levantarme de la cama –relató—. Me había despertado con mi primera migraña, que con el paso de los años se convirtió en una enfermedad crónica y debilitante que persiste hasta hoy". El único deseode la niña era regresar a Victoria, a la casa de su padre, el librero James Munro, primer esposo de la Nobel de Literatura 2013.

La denuncia se publicó a menos de dos meses de la muerte, el 13 de mayo, de "la Chejov canadiense" y cobró alcance internacional por la notoriedad de la escritora, a la que también se define como "maestra del cuento". Las dos hermanas de la denunciante apoyaron a Andrea y confirmaron la veracidad del oscuro secreto familiar.

Décadas después, Skinner denunció a Fremlin a la policía de Ontario en 2005; acusado de "agresión indecente", se declaró culpable; tenía 80 años y recibió una sentencia de prisión en suspenso y libertad condicional. Munro permaneció con él hasta su muerte, en 2013. "El silencio continuó", destacó Skinner, que le había escrito una carta a su madre en 1992, contándole las agresiones sexuales que había sufrido en la infancia. Skinner afirma que Munro le había dicho que había hablado "demasiado tarde" y que "amaba mucho" a su marido. Agregó incluso que consideraba la denunciadelahijauna "agresión" contra ella misma. "Quería que esta historia, mi historia, formara parte de las historias que la gente cuenta sobre mi madre, que confrontada con la verdad de lo que había sucedido eligió quedarse con mi abusador y protegerlo", concluyó.

Personalidades como la escritora estadounidense Joyce Carol Oates se hicieron eco de la noticia. Ayer, además, Munro's Books, la librería de la familia Munro, expresó su apoyo a Skinner.

# OPINIÓN

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

CLIMA EN EL PLANETA. El reiterado conflicto entre ciencia, política e intereses económicos muestra el riesgo de desatender un tema urgente en el que está en juego el bienestar de las generaciones presentes y futuras

# Calentamiento global: realidad o espejismo?

#### Santiago Kovadloff y Luis Castelli

-PARA LA NACION-

"En las ciencias, la autoridad de miles de opiniones no vale tanto como una pequeña chispa de razón". (Galileo Galilei)

uchas veces, a lo largo de los siglos, el poder político y la razón han demostrado no ser conciliables. La ciencia tiene sus mártires como los tiene la fe y, si bien hoy ya no se recurre a la hoguera para acallar a sus devotos, como ocurrió con Giordano Bruno, o a la humillación impuesta a Galileo Galilei, el acoso a los científicos sigue vigente.

El ser humano no deja de estar frente a una encrucijada donde el absurdo y la razonabilidad se disputan el porvenir de la civilización. La insensatez ha penetrado profundamente en la política impulsando el descrédito de la ciencia en uno de los temas más apremiantes de nuestro tiempo: el cambio climático.

Toda vez que la política, asociada a intereses económicos, entiende que de la ciencia provienen propuestas que comprometen su hegemonía, no duda en desoírla, cuando no en descalificarla. Es lo que ocurre en nuestros días cuando los científicos advierten acerca de los riesgos derivados del calentamiento global. El poder político, muchas corporaciones y algunos sectores de la sociedad subestiman sus diagnósticos por considerarlos inverosímiles o dándoles la espalda como si solo se tratara de afirmaciones tremendistas.

Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, no lo duda: "Hemos diseñado una civilización global basada en la ciencia y la tecnología, y al mismo tiempo hemos arreglado las cosas de tal manera que casi nadie entiende la ciencia y la tecnología. Esta es una receta para el desastre".

Por motivos puramente ideológicos, lo que se cree prevalece sobre lo que se sabe. Se trata de una tendencia que no solo retrasa la toma de medidas para mitigar los efectos del cambio climático, sino que pone en riesgo, además, el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Veintiocho cumbres climáticas, como las realizadas hasta el momento, bastan para demostrar que no pasa de ser una expresión de deseo la idea de alcanzar una propuesta operativa para mitigar los daños que sufre la Tierra.

Las complejas negociaciones que involucran a casi doscientos países han diluido la urgencia del problema, si bien los científicos han



advertido que los objetivos actuales no resultan suficientes para evitar los peores escenarios. Es cierto que se ha arribado a compromisos de importancia, como el Acuerdo de París, pero muchos no son legalmente vinculantes. Ello permite a las naciones prometer iniciativas sin necesidad de cumplirlas. Los intereses económicos y políticos nacionales entran a menudo en conflicto con las necesidades globales de acción climática. Y no son pocos los países que privilegian el crecimiento a corto plazo sobre la sostenibilidad.

Esta disociación pone de manifiesto un concepto alienado del desarrollo. Escindir y privilegiar lo actual sobre lo venidero, el hoy sobre el mañana, equivale a renunciar a la comprensión de su interdependencia en el tiempo.

Procediendo de este modo no solo se ignoran los riesgos que corre el planeta como hogar del hombre, sino, además, las posibilidades de atenuarlos. No se trata de creer o no en el cambio climático: la reducción de la contaminación y la promoción de entornos más saludables mejoran la calidad de vida y propician un impacto positivo en la productividad, tanto como la reducción de los costos de salud. No obstante las pruebas abrumadoras que demuestran la existencia del calentamiento global y sus efectos catastróficos, una parte significativa de la clase política y de la sociedad ha decidido ignorar o desacreditar esos hallazLa Argentina ha desatendido la importancia y las ventajas del cuidado ambiental al quitarle envergadura al área institucional a cargo del tema

gos. Mientras las manifestaciones del cambio climático se acumulan en forma de migraciones, incendios devastadores, inundaciones, huracanes cada vez más destructivos y un aumento sostenido de las temperaturas globales, la respuesta de muchos gobiernos es el silencio, la desinformación o, peor aún, acciones en sentido contrario.

La pérdida de confianza en el conocimiento nos lleva a un escenario donde el relativismo y el cinismo erosionan los fundamentos de nuestra convivencia y promueven una crisis social, espiritual y cultural de dimensiones dramáticas. Se trata de una cancelación del valor de lo científico donde el saber racional deja de ser un paradigma de referencia y pierde significación frente al poder. Ya no es una herramienta para la toma de decisiones: estorba o no resulta conveniente.

La comunidad científica ha proporcionado evidencia clara y contundente sobre la realidad del cambio climático y sus causas antropogénicas con datos y modelos irrefutables. Pese a ello, enfrenta la negación obstinada de políticos y líderes que, al igual que sus remotos predecesores eclesiásticos, ven en la verdad una amenaza a su predominio y a sus intereses. Se malentiende el progreso cuando se cree que se lo alcanza dándole la espalda al cuidado de la Tierra.

La subestimación de la ciencia empobrece nuestra capacidad para comprender la magnitud de los problemas y las posibles soluciones que ellos requieren. Esto resulta particularmente trágico en lo que hace al cambio climático. Es cierto que la ciencia no es perfecta, pero es una concepción del saber que, perfeccionándose incesantemente, nos ayuda a comprender el mundo con más honduray menos prejuicios. Lo que resulta extremadamente peligroso es vivir en una época en que el auge de las opiniones, potenciado por el uso de las redes sociales, desplaza el conocimiento.

El combate contra la irracionalidad no debe darse en el terreno exclusivo de la política, sino en el ámbito de nuestras convicciones más profundas. Solo la ética podrá devolver a la ciencia el reconocimiento que merece. Ella es la brújula requerida para la conservación del planeta.

Las democracias contemporáte, una gran oportunidad. •

neas no están jaqueadas únicamente por los populismos de toda laya, sino también por quienes, desde el poder, se empeñan en desconocer la necesidad de fortalecer la equidad en el trato del hombre con el mundo en el que habita.

La Argentina ha desatendido la importancia y las ventajas del cuidado ambiental al quitarle envergadura al área institucional a cargo del tema. A partir del año 2015, nuestro país contó con un Ministerio de Ambiente, que, años más tarde, el mismo gobierno rebajó a la condición de secretaría de Estado. Restablecida como ministerio en el gobierno de Alberto Fernández, la cartera languideció hasta el final de su mandato. Reconfigurada por la gestión actual solo como subsecretaría de Estado dependiente del Ministerio del Interior-hoy desaparecido-, se ha transformado en una dependencia inmerecidamente intrascendente.

Cabe preguntarse cuánto contribuiría a lo que importa su rejerarquización. No solo como un instrumento para proteger nuestros recursos naturales. Sino, además, para promover las indispensables inversiones que el área, bien administrada, podría alentar.

Sería penoso que por cuestiones ideológicas o consideraciones superfluas se confundieran los requerimientos ambientales que el mundo desarrollado abraza con un estorbo al progreso y se perdiera, nuevamente, una gran oportunidad.

### LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# El 9 de Julio y nuestra memoria histórica

El desfile militar de hoy constituye un justo reconocimiento a quienes ofrendaron su vida por nuestra independencia y nuestra soberanía nacional

nos 7000 efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea desfilarán hoy por la Avenida del Libertador, desde Retiro, en conmemoración del 9 de julio de 1816. Celebramos este reencuentro con las mejores tradiciones de la Nación, no siempre cumplido en el malhadado comienzo, en muchos sentidos, de la primera parte del siglo XXI.

El destrato a las Fuerzas Armadas y de seguridad ha sido una constante en la mayor parte de este cuarto de siglo, a raíz de los impulsos políticos cínicamente pendulares de un movimiento político que, como el peronismo, comenzó hace cuarenta años alistaba en Mendoza su ejército pacon un guiño de complicidad con la ley de autoamnistía dictada por la junta militar al término brusco de su ejercicio del poder. Fue también al cierre de la durísima represión contra la subversión terrorista que pretendió hundirnos en una dictadura socialista.

Ese movimiento político se negó poco después a integrar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que impulsó el presidente Raúl Alfonsín y encarriló el enjuiciamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado. Aunado a la izquierda más radicalizada y en manos ya de la facción kirchnerista, manchada por los actos de corrupción sistémica más graves que se recuerden, el peronismo terminó por abrazarse en la memoria histórica con aquella subversión. Quedan como símbolo de tanto travestismo espacios públicos bautizados con el nombre de responsables de algunos de los actos terroristas más depravados de los años setenta.

El desfile de hoy será cinco o seis veces más reducido que el que resultó el más espectacular en dimensiones. Lo presidió en 1953 el presidente Juan Domingo Perón. Pasaron 35.000 hombres ante sus ojos y los del entonces presidente chileno, el general Carlos Ibáñez del Campo, que lo acompañaba en el palco oficial. Como es sencillo inferir, su principal valor no dependerá de que se alcancen cifras difíciles de emparejar en el país en ruinas que dejaron los supuestos herederos de Perón, sino por la emotividad que su realización suscitará en la ciudadanía y en el significado de la continuidad histórica de celebrar de tal manera el principal fasto nacional. Está aún fresco el recuerdo de los centenares de miles de personas que acompañaron a nuestras tropas en una manifestación similar por las calles de la ciudad hace menos de una década.

Durante las guerras continuas del medievo, las tropas se aprestaban para combatir desde las ciudades amuralladas de la época. Cuando volvían, los desfiles militares eran la manera de celebrar la victoria y de reafirmar la identidad de un pueblo. El 9 de julio de 1816 constituyó el desenlace natural de la voluntad denodada de dos militares por ir más allá de la situación incomprensible de haber acuñado moneda, tener

pabellón patrio, himno y escudo nacional, y continuar, sin embargo, dependiendo del soberano de España. Uno era José de San Martín, militar profesional, yel otro, Manuel Belgrano, licenciado en Derecho, que había asumido esa condición con temple admirable para un civil. Ambos instaron como pocos a que el Congreso reunido en Tucumán declarara lo que al fin su presidente, Narciso de Laprida, hizo saber por el voto unánime de los congresistas presentes: que seríamos en adelante "Nación libre e independiente" de los reyes de España.

El 12 de abril de 1816, mientras ra el cruce de los Andes, San Martín urgía al congresista Tomás Godoy Cruz: "¿Hasta cuándo esperaremos para declarar nuestra independencia?". El Congreso se hizo en Tucu-

El destrato a las Fuerzas Armadas y de seguridad ha sido una constante en la mayor parte de este cuarto de siglo

Ojalá que los argentinos restauremos la esperanza en un porvenir que ha estado ensombrecido por cuatro períodos de enajenación política, dilapidación de recursos y verborragia hueca de falsos eslóganes como el de "la patria no se vende"

El 9 de julio de 1816 constituyó el desenlace natural de la voluntad denodada de dos militares por ir más allá de la situación incomprensible de haber acuñado moneda, tener pabellón patrio, himno y escudo nacional, y continuar, sin embargo, dependiendo del soberano de España mán porque, en aquellos tiempos en que el Alto Perú todavía era parte de las Provincias Unidas, Tucumán se hallaba en el centro del país. En esa alegoría se neutralizaba, aunque no poco arduamente, la ausencia de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, atraídas aún por el influjo del caudillo oriental José Artigas. Córdoba vaciló en demasía sobre si estar representada. Buenos Aires, Cuyo, las provincias del Alto Perú y Salta constituyeron la espina dorsal de ese acontecimiento único que se desarrolló en Tucumán y terminó disolviéndose tres años más tarde en Buenos Aires.

En su Historia de Belgrano y de la independencia argentina, Bartolomé Mitre retrató sin disimulos los rasgos esenciales de una asamblea en la que sobresalían los abogados-Juan José Passo, José María Serrano, Pedro Medrano- y los clérigos, como Antonio Sanz, Justo Santa María de Oro y Pedro Castro Barros. Dijo que la asamblea había proclamado la monarquía mientras fundaba la república; que había sido revolucionario por su origen y reaccionario por sus ideas y que, elegido en medio de la indiferencia general, dominó moralmente la situación sin ser obedecido por los pueblos, y salvó la revolución hasta lograr la gloria de poner el sello de la independencia de los pueblos.

Aprendemos de ese notable cuadro histórico que los hechos políticos de relevancia suelen ser más complejos, con tramas plagadas de enredos de los que los hombres tratan más tarde de pasar por alto en el afán de simplificar el pasado, como si siempre se tratara de discernir entre apenas dos alternativas posibles, y no entre múltiples posibilidades en contextos cambiantes. Al llegar a Tucumán, Belgrano observó que la mayoría de los congresistas eran monárquicos. El mismoloera bajo el imperio de las circunstancias dominantes, sobre todo en Europa. Esto trababa la urgencia por obtener el más inmediato reconocimiento externo de la independencia a punto de declararse. Escribía Belgrano: "Así como el espíritu general de las naciones, en años anteriores, era republicanizarlo todo, en el día se trata

de monarquizarlo todo". El destino dispuso que ahí mismo, el 9 de julio, nos declaráramos independientes, y abriéramos así el paso a la república como nos sugerían los hechos revolucionarios triunfantes a fines del siglo XVIII en los Estados Unidos y Europa, que emularíamos. Ojalá que al reflexionar sobre acontecimientos como el que hoy se conmemora los argentinos restauremos la esperanza en un porvenir que ha estado ensombrecido por cuatro períodos de enajenación política, dilapidación de recursos, verborragia hueca de falsos eslóganes como el de "la patria no se vende" y, por si fuera poco, en medio de la corrupción desvergonzada y contagiosa de figuras públicas en cuyas palabras y opiniones no hay razón alguna para confiar.

#### **DE LOS LECTORES**

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar 1 /lanacion

Primero, educación

En la Argentina, el 45,2% de los chicos de entre 13 y 17 años que viven en la indigencia y el 32,9% de los que están bajo la línea de la pobreza no van a la escuela o lo hacen con sobreedad, de acuerdo con un informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA. Este dato debería ser suficiente para que a ningún funcionario del Gobierno, empezando por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se le ocurra bajar la edad de votación a los 13 años. La falta de políticas educativas serias en nuestro país no nos ha traído nada más que desigualdad. En pos de los derechos, nuestros niños y jóvenes se quedaron sin saber leer ni escribir. ¿Qué recibieron a cambio? Viajes de egresados; ausencias indiscriminadas sin perder el año: docentes militantes, no educadores bien formados: pasar de grado o de año sin saber leer ni escribir, para no hablar de contenidos que no adquirieron. En el actual gobierno la educación no ha sido merecedora de un ministerio propio, es una secretaría del megaministerio de Capital Humano. ¿Qué van a votar los adolescentes si antes no aprenden a leer y escribir? Para poder poner la tapa, primero necesitamos la olla.

Para la política, como para el resto de las actividades humanas, primero se necesita educación.

Andrea Cecilia Testa DNI16.559.434

Tragedias evitables Cada vez que sucede una

"tragedia" en nuestro país, algo que nos conmociona como la desaparición de Loan, siento que siempre se trata de la punta de un iceberg de algo mucho más grande subyacente, un caldo de cultivo que lo favorece. Pienso en Cromañón, por ejemplo. Puertas de emergencia bloqueadas, seguramente falta de inspecciones o inspectores coimeados para hacer la vista gorda. Pienso en la catastrófica inundación en mi ciudad, La Plata, en abril de 2013: nuevamente falta de obras de infraestructura que la evitaran. La llamada "tragedia de Once", que no habría sucedido con el correspondiente mantenimiento. Y ahora otro niño, tal vez víctima de trata, que revela corrupción política y policial. No se trata de catástrofes naturales, como un terremoto o un volcán en erupción, sino de las lógicas consecuencias de ineptitud, deshonestidad, componendas, chanchullos, manejos ilícitos, complicidades, contubernios, sobornos, hacer la vista gorda en beneficio de unos pocos. En este estado de cosas, seguirá habiendo "tragedias" absolutamente evitables. Lo que históricamente brilla por su ausencia es la voluntad política para evitarlas. Irene Bianchi DNI 6.688.332

#### Bullrich y Pro

Le erró fiero Patricia Bull-

rich. Se sobreestimó lo suficiente como para creerse dueña de los votos que obtuvo en las últimas elecciones, incluido el mío. Me atrevería a decir que los votantes de Pro nos caracterizamos por nuestra libertad de pensamiento, lo que nos aleja de quienes con prepotencia pretenden imponernos algo. Pro ha sido un gran colaborador del actual equipo de gobierno; no obstante, es un partido independiente y como tal tiene ideas propias, como, por ejemplo, el respeto al otro. Aun reconociendo éxitos a la gestión actual, no estoy, yo al menos, dispuesta a entregar el partido para que desaparezca en manos de La Libertad Avanza.

Espero que el error de la ministra Bullrich haga que el presidente Milei sepa entender que tiene mucho para mejorar y que hay que saber aprovechar las oportunidades cuando están a la mano. ¡Que sus rabietas y caprichos no nos lleven otra vez al infierno peronista! María Laura Piola

DNI5.638.442

Víctimas silenciadas

El más sangriento atentado terrorista de los 70 fue perpetrado por Montoneros el 2 de julio de 1976, en el salón comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Planificado y ejecutado por la conducción nacional de la organización, liderada por el terrorista Mario Firmenich (comandante, NG Pepe) y los terroristas Marcelo Kurlat (capitán, NG Monra), secretario militar; Rodolfo Walsh (capitán, NG Esteban), y Horacio Verbitsky (capitán, NG Perro), responsables del órgano de inteligencia, por la mano del traidor infiltrado José Salgado (miliciano,

#### En la Red

FACEBOOK

Elecciones legislativas en Francia. La izquierda y el centro frenaron a la ultraderecha



"Excelente" Mary Chevarria

"Qué triste. Seguirán así" Alicia Colazo

"Lo que la 'frenó' fue el voto de la gente..." Juan Carlos Rosamonte

LA NACION | MARTES 9 DE JULIO DE 2024

NG Pepe). La bomba "vietnamita" cumplió con su cometido asesino, matando arteramente a 23 desprevenidos comensales, con amputación traumática de miembros, quemaduras, heridas lacerantes y fracturas expuestas, provocadas por su carga de metralla metálica y potente onda expansiva. Es deber de estricta justicia rescatar del olvido político impuesto por los gobiernos K la memoria de nuestras víctimas del terrorismo. En tal sentido, una vez más, repudiamos que se haya impuesto el nombre del terrorista Walsh a la estación de subte Entre Ríos y que se haya retirado del frente del edificio policial la placa conmemorativa del trágico hecho, configurando una cobarde y vil claudicación. La "batalla cultural" a librar por las nuevas autoridades debe revertir el silencio y el ocultamiento impuesto a las víctimas provocadas por las organizaciones terroristas que asolaron la Nación y la pasiva aceptación social alcanzada bajo el paraguas de funcionarios y organizaciones de DD.HH. abiertamente filoterroristas. En igual sentido y urgentemente, deben adoptarse las acciones necesarias para restituir la libertad de quienes sufren hoy la saga de aquella guerra, cumpliendo injustas condenas o excesivas e ilegales prisiones preventivas, dictadas por jueces prevaricadores, que, apartados del principio de legalidad, llevaron adelante, verdaderos "juicios revolucionarios".

Para que la libertad avance y se mantenga en el tiempo, la historia completa debe prevalecer sobre la memoria parcial e ideologizada, y en el marco de una nación pacificada, no hay margen para la existencia de presos políticos. Por eso, en recuerdo de los 23 asesinados por Montoneros en el comedor, realizamos el sábado pasado la tercera marcha contra la impunidad, desde la estación Rodolfo Walsh de la línea E de subte hasta el lugar del atentado, Moreno 1431. Andrés Fernández Cendoya

Presidente AfaVitA DNI 10.795.796

#### Tomando mate

Usar el celular mientras se conduce es una infracción importante. ¿Tomar mate mientras se maneja un vehículo está permitido? Porque vi al chofer de uno de los ómnibus que hacen los tours de la ciudad tomando mate mientras conducía. Me resultó increíble y peligroso. María Silvia Chiloteguy mschiloteguy@gmail.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección:

Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

EL DELITO EN LA ARGENTINA

# Hacia un nuevo régimen penal juvenil

Mariano Cúneo Libarona

PARA LA NACION-



Debemos proteger a la sociedad y a las víctimas, especialmente a la familia, de la violencia. Se terminó la impunidad de los que cometen delitos. Quien comete un delito debe ser castigado de forma ejemplar, proporcional, necesaria y efectiva. Elque mata, el que roba, el que ejerce violencia y el que vende drogas debe ir preso. Queremos darles las herramientas a los jueces para que puedan meter presos a los delincuentes y pasar de tener una Justicia lenta, anticuada y alejada de la realidad a una Justicia rápida, que funcione mejor y dé soluciones concretas a los argentinos, especialmente en la inseguridad. En este sentido, la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que atraviesa la sociedad argentina, y por eso mismo es una de las principales deudas que el Estado tiene con la ciudadanía que representa. Por ello, a fin de cumplir con el compromiso asumido, hemos trabajado en conjunto desde el Ministerio de Justicia de la Nación con el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, en la elaboración de un proyecto de ley que rediseñe este régimen penal especial.

La sociedad argentina merece justicia y vivir en paz. El camino paraalcanzareselegitimoreclamo es poner fin, de una vez y para siempre, a la impunidad y a la injusticia. Sabemos que no es una tarea sencilla, pero también sabemos que el primer paso que conduce hacia esa meta es dar una respuesta a los justificados reclamos sociales, cumplir con los compromisos asumidos, ajustarnos a la realidad (un sistema que no lo vea es ciego) y al sistema legal internacional. Tiempoatrás adelanté que este sería uno de nuestros objetivos y que trabajaríamos sin descanso para alcanzarlo. Hoy, ese objetivo se materializa: presentamos un nuevo régimen penal juvenil listo para ser tratado en el Congreso de la Nación.

Más allá de algunas cuestiones técnicas que señalaré a continuación, hay dos circunstancias que deben ser resaltadas. Una es el desfase de la vieja -pero aún vigente-legislación en esta materia con la realidad social, en especial, en muchos delitos cometidos por jóvenes de 13 años. Otra es la consecuencia que esa desactualización normativa trae en aspectos centrales, como, por ejemplo, la edad de imputabilidad. El joven de 13 años de nuestros días no es el mismo de 1980: con mucho dolor, vemos cómochicos de 13 años son utilizados como soldaditos del narcotráfico, que creció dramáticamente en la Argentina, donde en las últimas décadas la pobreza alcanzó niveles muchos más altos, la educación se deterioró y recibimos un país con

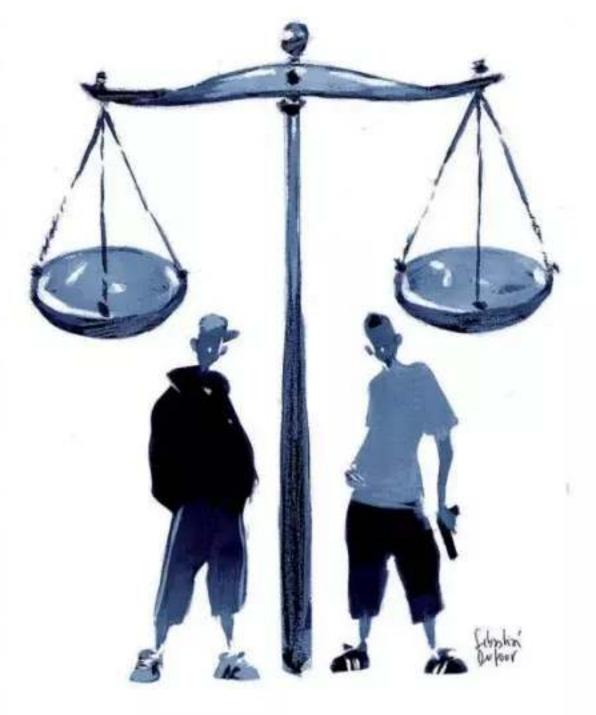

deserción escolar preocupante, las familias sufren violencia, cambió el contexto de vida, y la tecnología tomó un lugar absolutamente preponderante en sus vidas. Veamos.

El régimen penal de menores que se encuentra vigente fue establecido por la ley Nº 22.278 y sus modificatorias en los años 80. La necesidad de actualizar esta legislación reviste especial relevancia. Fue sancionada con anterioridad a la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño. que fue aprobada por la ley 23.849, en 1990, y luego dotada de jerarquía constitucional en la reforma de 1994. También fue sancionada antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el caso Maldonado, que estableció una revisión del sistema legal de menores. Entonces, mal pueden considerarse cumplidas las directivas de la Convención y de las disposiciones vigentes para la actividad legislativa del Estado si no se actualiza el régimen legal vigente.

En consecuencia, resulta imperativa la necesidad de la reforma del sistema, para lo cual hemos identificado y abordado problemas propios de toda la legislación mencionada. Uno de ellos es la edad de imputabilidad. Hoy, en la Argentina, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes. Esto resulta irrazonable e injusto tanto para las víctimas como para la sociedad en general. ¿Cómo le decimos a una madre que un chico de 14 años que matóa su hijo no vaa ir preso? ¿Cómo le decimos a una abuela que el soldadito de 15 años que les vende droga a sus nietos tampoco va a ir preso? Es imprescindible entonces que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables de sus acciones y que proteja a las víctimas y a la sociedad. Este es el eje principal de nuestra política criminal. La vida, la libertad y la propiedad privada deben ser siempre protegidas.

En esa dirección, alineados con la mayoría de los países de la región que han establecido edades de imputabilidad más bajas, el proyecto de baja de edad de imputabilidad que presentamos establece un régimen penal aplicable a personas imputadas por la comisión de un delito desde los 13 años hasta los 18 años de edad. En este punto, nótese queen la actualidad solo la Argentinay Cuba se encuentran en soledad en su posición, toda vez que son los únicos países de la región que han establecido los 16 años como la edad mínima de responsabilidad penal. Contrariamente, en consonancia con los cambios operados en las últimas décadas, otros países han modificado su legislación para evitar la impunidad en crímenes cometidos por adolescentes. Por ejemplo, Chile, Colombia y Perú

Debemos proteger a la sociedad y a las víctimas de la violencia

han fijado la edad en 14 años; Guatemala, Nicaraguay Uruguay, en 13; Brasil y México, en 12, y Granada y Trinidad y Tobago, en 7.

Ahora bien, estamos convencidos de que la situación de los menores en conflicto con la ley penal requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, es decir, que se trate de una sanción ejemplar, proporcional y efectiva. También se requieren medidas estatales que les permitan a los jóvenes tener un futuro de vida en paz y armonía con resocialización, educación y trabajo. Por este motivo, hemos establecido que la finalidad principal del nuevo modelo es fomentar en el adolescente imputadoel sentido de responsabilidad por sus actos y lograr su educación e integración social.

A su vez, incluimos alternativas a la pena de prisión y, dentro de esta última, distintas posibilidades de restricción a la libertad: privación de la libertad en el domicilio, privación de la libertad en un instituto abierto, privación de la libertad en un instituto especializado de

detención, entre otras. Establecer penasalternativas específicas para el régimen penal juvenil es una clara carencia de la ley vigente y, por eso mismo, representa una virtud fundamental de este proyecto. La Convención Internacional reclama que las medidas a adoptar sobre los niños "guarde[n] proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción" (art. 40.4 in fine). En este sentido, instaurar penas alternativas se presenta como una tarea ineludible del legislador para tornar factible el posterior juicio de proporcionalidad a cargo del juez.

Amén de lo señalado, el proyecto propone poner en jaque un problema histórico de la Justicia penal de menores: manejarse con eufemismos a la hora de tratar a los adolescentes involucrados en un proceso y, de tal modo, retacearles sus principios y garantías. Es que, desdesiempre, se habló en términos de tutelar a los menores o de disponer deellos, pero no de aplicarles medidas de restricción de la libertad. Esto se tradujo en la intolerable consecuencia de que, por no estar-solo en apariencia- sujetos a medidas coercitivas, no parezca necesario defender sus garantías constitucionales propias de un Estado liberal de derecho como el que nos rige. En este orden de ideas, se incorporaron en el cuerpo del proyecto los principios, derechos y garantías de los que goza todo menor involucrado en un proceso penal, como la legalidad, la proporcionalidad, el debido proceso y defensa en juicio y la comunicación e información a los padres y allegados. Pero siempre se considera a la víctima, a quien se le otorga intervención en el proceso y amplias facultades de actuación.

Es importante destacar también la creación de la figura de un supervisor con conocimientos y formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social, equipos de abordajes restaurativos, el establecimiento de nuevos institutos especializados de detención. Esta es otra deuda del sistema: no sirve que los centros de detención sean simples depósitos de menores, no esténen condiciones y estén superpoblados, entre otros aspectos.

Por último, como parte de la lucha inclaudicable contra el crimen organizado –que se aprovecha de niños yadolescentes para delinquir evadiendo la responsabilidad penal–, hemos previsto en el proyecto que, aun en caso de inimputabilidad, el juez deba realizar una investigación a los efectos de determinar la existencia y circunstancias de un hecho ilícito y la presunta intervención de terceras personas que pudieran estar involucradas (coautores).

Vamos por más, por mucho más. Seguiremos sin claudicar, cambiando la ley procesal federal en todo el país (ahora en Cuyo, luego en la Patagonia y después en el resto de las regiones). Vamos a promover iniciativas legales imprescindibles para tener una Justicia rápida y que les brinde herramientas a los jueces para poder condenar a los delincuentes. En consecuencia, cada día de nuestra vida seguiremos en esta senda, bregando por las reformas que nuestro sistema de Justicia y nuestro país necesitan. •

Ministro de Justicia de la Nación

#### LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792 www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+5411 5550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101. Vicente López (BI638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946, Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Hoy \$2240.- Lun a Vie \$2100.- Sáb \$2900.- Dom \$3500.- Recargo envio al interior: \$420.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.-

Sáb. \$U85.- Dgo. \$Ull0.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-



#### MANUSCRITO

### La pasión según Alma Mahler

Constanza Bertolini

LA NACION-

a pintura de Klimt, la música de Mahler, los azules de Ko-∡koschka, el genio de Gropius, la literatura de Werfel. Dificilmente una mujer haya atravesado la biografía de tantos hombres de la cultura como Alma Schindler (1879-1964). En Viena, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, la pasión marcó el norte de su brújula. La historia no deja mentir: tres maridos. parejas, amantes, de quienes fue musa y más, la llevaron a reclamar su libertad, que había cedido por mandatos que equivocadamente se camuflan con el amor. No fue la compositora que hubiera querido. aunque llegó a crear 16 lieder antes

de cumplir los veinte. Ya sin reprimirse, en el último tramo de su historia contó todo en sus memorias.

Su diario estenido en cuenta como fuente por investigadores de numerosos personajes a los que conquistó, seductora serial al fin. Por ejemplo, la magnífica obra completa de Gustav Klimt (600 páginas, ¡cuatro kilosymedio!), que Taschen publicó por los 150 años del nacimiento del artista, cita a Alma Mahler-Werfel para contar que era una muchacha soltera todavía cuando asistió a la exposición de Schubert al piano, sobrepuerta para el cuarto de música de un mecenas. Aunque es un hecho muy difundido, el libro sostiene como "un rumor a explorar" que fueran amantes. Cita también el diario para poner en duda que el pintor haya muerto de sífilis. Y no hace mención a una viñeta que podría ser más que una simple anécdota, teniendo en cuenta el cuadro más famoso del artista. Se dice que cuando ella tenía 16 y Klimt, 34, él, que era amigo de su padrastro (Carl Moll se casó con la madre de Alma cuando enviudó), le dio su primer beso. Célebre, El beso sigue sin resolver la hipótesis de que Klimt se haya retratado a sí mismo ni con quién.

La relación de Alma con el compositor Alexander Zemlinsky fue previa al vínculo crucial que tuvo con Mahler, casi 20 años mayor; dos hijas nacieron de los esposos: María murió a los cinco años; Anna fue escultora. Los términos de su contrato marital incluían renunciar delleno a sus propias inquietudes musicales, porque dos compositores en una pareja eran demasiado, creía él. Además de su mujer, sería entonces la copista de la obra del célebre director, que se inspiró en ella para el bello "Adagietto" de la Quinta Sinfonía.

Alma conoció a Walter Gropius, futuro fundador de la Bauhaus, en 1910en un balneario a 120 kilómetros de Viena, durante uno de los retiros de verano que su marido tomaba para inspirarse. Cuando este se enteró de que el arquitecto era su amante, intentó recuperarla. Escucharla. De entonces data el famoso encuentro de Mahler con Sigmund Freud, a quien acudió en busca de ayuda. Pero murió al año siguiente.

Siguió una atormentada relación con Oskar Kokoschka, que la llamó La novia del viento. El pintor perdió

#### Ardiente y deseada, extraordinaria y ajena al qué dirán, desató un torbellino hace un siglo en Viena

la cabeza: encargó una muñeca idéntica a ella cuando terminaron. En 1915, Alma se casó con Gropius, un segundo matrimonio que duraría cinco años. Y no sería el último: con Franz Werfel se unió legalmen-

te en 1929. Juntos huyeron en la Segunda Guerra y se radicaron en los Estados Unidos, Del novelista, autor de La canción de Bernardette, enviudaría en 1945. Instalada en Nueva York, los años siguientes se dedicó a publicar cartas, papeles y notas.

Hija de una cantante y un pintor, esta "mujer de una complejidad insólita -la define Cate Haste en el prólogo de Un carácter apasionado-, objeto de veneración y a la vez de desprecio", inspiró numerosas películas (Una sombra en el pasado; Confesiones en el diván; La novia del viento; Alma Mahler, la pasión). En teatro, se puede ver actualmente la obra de Víctor Hugo Morales, con dirección de Pablo Gorlero, Alma Mahler, sinfonía de vida, arte y seducción. Ardiente y deseada, extraordinaria y aparentemente ajena al qué dirán, Raquel Ameri le pone todo el cuerpo a ese torbellino que desató pasiones hace un siglo en Viena. La sensación de que ninguna semblanza logra atrapar al personaje por completo es la mejor razón para insistiren la curiosidad. Con ella, siempre, un mundo fascinante se abre. •

#### Vida silvestre

Edición fotográfica Jesica Rizzo | Texto María José Rodríguez Murguiondo



COLORADO, ESTADOS UNIDOS a naturaleza, una vez más, como fuente de inspiración. En este caso, Ldel arte, más precisamente de la pintura. Plantas, árboles y flores silvestres se ponen al servicio de la artista que intenta reproducir tal cual aquello que observa a su alrededor. Tal vez logre una copia fiel o una reproducción aproximada de lo que observa. No es lo que importa. Sí es relevante que la pintora participa del Festival de Flores Silvestres de Crested Butte, en Colorado. Desde 1986, durante una semana en el mes de julio se reúnen personas de todo el mundo para realizar caminatas, tours, pintar, bailar, comery dialogar sobre el medio ambiente. Una celebración dedicada a la vida silvestre en todo su esplendor. Captarla en su esencia es el objetivo tanto de quien solo asiste para disfrutarla como el de quien la reproduce para inmortalizarla en una especie de puesta en abismo entre la naturaleza viva y la naturaleza muerta. •

#### **CATALEJO**

Océanos

#### Ariel Torres

Mientras el frío ya se cobró vidas en la Patagonia, el promedio de temperaturas del planeta suma el mes decimotercero a la racha distópica de calor extremo. Desde 1850, cuando empezamos a tomarle el pulso al clima, nunca había habido ni un año tan cálido ni trece meses seguidos de máximas récord.

Estos días se conoció una investigación de la Universidad de Newcastle, Inglaterra, publicada por Nature Communications, que muestra que los glaciares de la meseta de Juneau, capital de Alaska, se redujeron cinco veces más rápido entre 2015 y 2019 que entre 1979 y 1990. Más: la reducción en el volumen de estos glaciares (que sufren el mismo destino que los del resto del mundo) se mantuvo constante entre 1770 y 1979, y a partir de ahí empezó a trepar a valores riesgosos. Tanto que, según los investigadores, los hielos de Alaska están próximos a alcanzar un punto de no retorno.

Aparte del síntoma en sí, que es alarmante, el derretimiento de los glaciares contribuye en un 21% al aumento en el nivel de los océanos, que son los grandes igualadores. Aunque el clima siempre se experimenta como un fenómeno local y es muy dificil ponerse en el lugar de los que sufren en otras latitudes, los océanos suben para todos. •





Revolución millonaria El mercado de River no termina de entregar todas las certezas que necesita Demichelis; hoy debutan Ledesma y Gattoni > P.5

De Cecco, alma del vóleibol "Este grupo se merecía terminar el ciclo en los Juegos de París 2024" > P.6



Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes X @DeportesLN Facebook.com/Indeportes deportes@lanacion.com/





SEMIFINALES: ARGENTINA / CANADÁ



La charla cómplice, las bromas entre Di María y el entrenador Scaloni; "Fideo" podría regresar esta noche a la titularidad, después de no jugar ni un minuto contra Ecuador

# La selección necesita memoria y energía para llegar a la final

Frente a Canadá, desde las 21, el equipo de Scaloni tendrá que recuperar un eje central más dinámico y mayor desequilibrio individual en varias piezas, entre ellas, Messi

Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY.- Las rutinas pueden ser las mismas que hace 19 días, pero las sensaciones son otras en la calurosa Nueva Jersey. El debut había sido promisorio y si bien se esperaba por Chile-y el morbo que ello constituía desde aquellas dos finales perdidas-, el panorama de la etapa de grupos era alentador. Sin embargo, el cruce con Ecuador dejó secuelas, pese a lo que para afuera pueda decirse. Un cimbronazo que no pasó de eso, pero que mostró un precipicio inesperado. La selección se refugia en la tranquilidad de los suburbios en Short Hills, mientras a 40 kilómetros de allí, en la bulliciosa Times Square, muchos argentinos volvieron a atronar en el corazón del entretenimiento de Manhattan. Cal-

El centro de entrenamiento de New York Red Bull fue el búnker para el último ensayo. En un suburbio llamado East Hanover, donde hubo que superar varios retenes, incluido uno con un perro que olfateó el auto en busca de explosivos. Una docena de vehículos policiales más los cinco que escoltaban a los dos ómnibus de la selección—el del plantel y el de los

ma y concentración; ruido y delirio.

dirigentes -. Afuera del predio, unas quince personas aullaron al paso de los campeones.

Está claro que los designios del sorteo le hicieron un guiño a Argentina, que el camino a la final sería menos riesgoso que del otro lado, donde Brasil, Uruguay y Colombia consagrarían a uno entre tres de los cuatro equipos más fuertes del momento en Sudamérica. Y así fue el periplo. Las asperezas propias del estreno, ante Canadá; un dominio que se estiró hasta el sufrimiento para vencer a un tibio Chile; la superioridad de los "alternativos" para llevarse un triunfo cómodo ante la debilidad de Perú. Y hasta aquí llegó Argentina, mirando de reojo cómo se va desangrando la otra llave del cuadro.

Tiene una gran responsabilidad, aunque ninguno de los protagonistas vaya a decirlo. Argentina está obligado a ganarle a Canadá para revalidar su estatus. Porque el rival no tiene la historia ni la jerarquía de los rivales que van por el otro lado. Así de simple, más allá de que el fútbol es un deporte de imponderables y las fuerzas se pueden emparejar.

Canadá es un equipo con un entrenador obsesivo y que intenta moldear un equipo para dar el salto de calidad definitivo a la mejor gene-

ración de futbolistas de su historia. Asumió hace poco, y en esta etapa inicial, donde debería tomar rodaje para cimentar su proyecto, le apareció la exigente Copa América. Ya cumplió con un objetivo: ser, con poco, el mejor de los de Concacaf. Jesse Marschestá en el proceso de diseñar a un equipo que, en inferioridad de condiciones en cuanto a jerarquía, le genere problemas. No le salió con Países Bajos (0-4), pero sí con Francia, al que tuvo contra las cuerdas (0-0), en los amistosos previos

(0-0), en los amistosos previos. A la Argentina pudo incomodarla con un esquema que compactó los espacios cuando no tuvo la pelota. Y con la sociedad por el costado izquierdo de la mano de la locomotora Alphonso Davies. Por ese lado, se sumará el jugador revelación de este equipo, el zurdo Jacob Shaffelburg, autor del tanto ante Venezuela, y que frente a la selección tuvo una destacada labor cuando ingresó en la segunda parte. Su gran velocidad puede ser un problema para ese sector en Argentina, en el que se definirási sigue Molina o ingresa Montiel, más avezado para la marca.

Por el otro costado, seguirá Nicolás Tagliafico, no solo porque su rendimiento ha sido parejo, sino porque su competidor en el puesto, Marcos Acuña, sigue con molestias físicas. Lo que tendrá que cuidar el futbolista de Lyon es el temperamento, pues una tarjeta amarilla lo sacará automáticamente de la final, si es que Argentina sale exitosa de este partido. El otroque está al límite luego de haber sido amonestado es Nicolás González.

La misión para Lionel Scaloni es recuperar el ritmo dinámico de su sala de motores. Contra Ecuador, falló el corazón del equipo, errático, desordenado y superado físicamente. Se baraja la posibilidad de que ingrese Leandro Paredes al eje y que Alexis Mac Allister juegue en su posición natural de interno -como ocurrióen el primer partido ante los canadienses-. Ello le daría mayor orden para salir. Paredes se lució en los minutos que le tocó actuar con cortes y buenos pases largos, -o pelotazos-, esos que Argentina utilizo casi sistemáticamente en el debut-hasta Dibu Martínez tuvo varios-, cuando Canadá le comprimió la cancha. También Giovani Lo Celso está en la cabeza del entrenador como interno por izquierda, si es que decide que Mac Allister siga en la posición de volante central. En el juego de las posibilidades, sería un lugar donde hay tres candidatos: Paredes, Enzo

Fernández y Lo Celso.

Scaloni les bajó el tono a las preocupaciones en su encuentro con la prensa. Casi que no quiso hacer referencia a Ecuador, y cuando lo hizo evitó los comentarios negativos. "Se hizo el partido que se tenía que hacer. Lo que dije de que no lo disfruté fue en relación con la definición por penales y no con el rendimiento del equipo".

¿Y Messi? La encrucijada de esa lesión inoportuna. En un torneo corto, una molestia muscular es definitoria. Messi estuvo condicionado contra Ecuador. Quiso estar -siempre quiere jugar-, pero fue poco lo que aportó. "Leo está bien, será parte del partido", dijo el DT. Esa situación también pone en un aprieto a Scaloni en su definición de los hombres de ataque. ¿Jugará Di María-como en el debut-, teniendo en cuenta que Messi no está al ciento por ciento? "El que decide si juega soy yo, pero siempre que él me diga que está para jugar va a jugar. No tengan dudas", cerró el debate el DT sobre la presencia de Messi. Previo al inicio de la práctica posterior, el entrenador habló con el capitán durante un minuto y medio.

Julián Álvarez podría volver al equipo luego de una fallida actuación de Lautaro Martínez ante Ecuador, acaso víctima del funcionamiento colectivo del equipo. El despliegue de Julián y las opciones que brinda por todo el ataque pueden hacer que Scaloni vuelva a confiar en el cordobés como titular. El desgaste es clave, sobre todo cuando está la posibilidad latente de que Di María y Messi jueguen de entrada. Para Scaloni, los dos íconos de la selección tienen que dosificar las energías -sobre todo el 10, por su situación física actual- y el delantero de Manchester City le cubre de sobra la cuota de ahogo a la salida del rival.

Scaloni tiene el equipo bajo siete llaves. Como casi siempre. Canadá fue una dura medida para el debut y lo será ahora, en tanto la selección no encuentre el andamiaje que le brindó la etiqueta de equipo imbatible. •

LA NACION | MARTES 9 DE JULIO DE 2024



A. GRECO / E. ESPECIAL

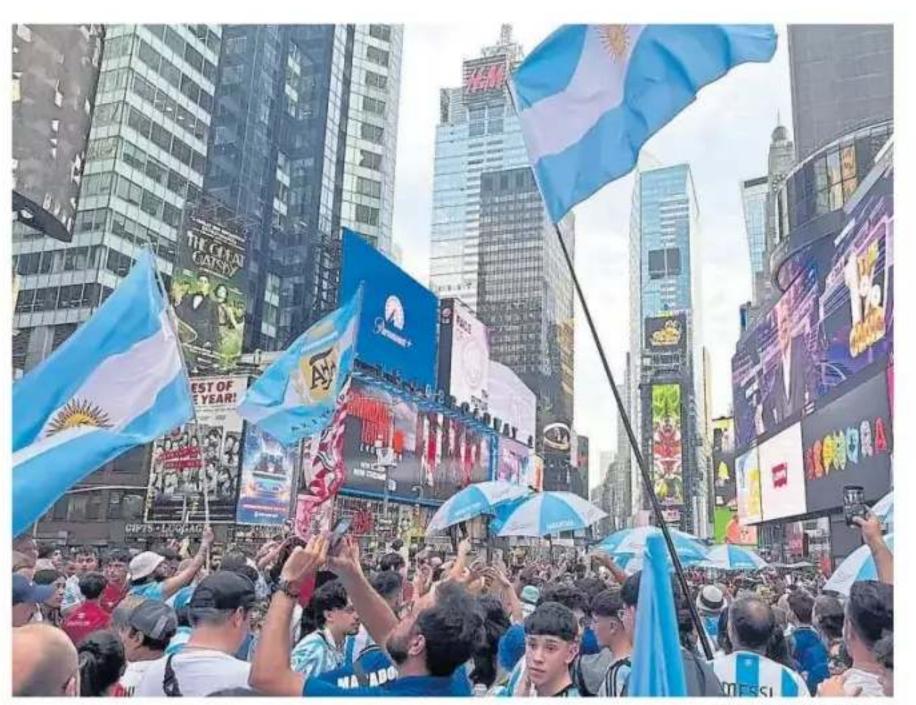

EZEQUIEL DÍAZ / E. ESPECIAL

#### La Gran Manzana sigue al ritmo de la Scaloneta

Los hinchas argentinos otra vez tiñeron de celeste y blanco Times Square. Antes del encuentro ante Canadá, los simpatizantes llevaron bombos, redoblantes, paraguas, banderas gigantes y cientos de camisetas con el Nº 10. El banderazo ya es un sello. Igual que el amor por el equipo de Scaloni.

# Scaloni, sobre la presencia de Messi: "Es una decisión muy fácil"

El entrenador argentino asegura que el tema físico del capitán no lo condiciona

#### 21 hs TV: TyC Sports, TV Pública, Telefe y DSports.

#### Argentina (4-3-3)

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes y Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Ángel Di María. **DT**: L. Scaloni.

#### Canadá (4-4-2)

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius y Alphonso Davies; J. Osorio, Eustáquio, Richie Laryea y Jacob Shaffelburg; Jonathan David y Cyle Larin. **DT**: Jesse Marsch. **Árbitro**: Piero Maza, de Chile. **Estadio**: MetLife, de Nueva Jersey.

#### Camino al título

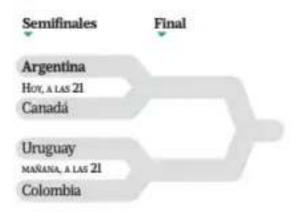

#### Un árbitro que despierta muy buenas sensaciones

NUEVA JERSEY. – El chileno Piero Maza, de 39 años, será el árbitro del encuentro entre la Argentina y Canadá. Se trata de un hombre ligado a sucesos positivos en la historia gloriosa del ciclo de Lionel Scaloni: fue quien impartió justicia en la Finalissima de 2022, en Wembley, donde la Argentina venció a Italia por 3 a 0. El antecedente más reciente de Maza dirigiendo a Argentina tiene que ver con otro hito: estuvo el 22 de noviembre de 2023 en el partido por las eliminatorias ante Brasil, en el Maracaná, donde el equipo de Scaloni se impuso por 1 a 0 con gol de Nicolás Otamendi.

#### Federico Águila ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY.— La selección volverá a enfrentarse en menos de veinte días con Canadá, el equipo sorpresa de este campeonato, que se metió entre los cuatro mejores. En el debut el resultado fue 2-0 a favor de la Argentina, que igualmente fue incomodado por los norteamericanos.

En compañía de Nicolás Tagliafico, el entrenador Lionel Scaloni admitió qué es lo que más le preocupa del conjunto de Jesse Marsch. "Tiene jugadores que son importantes y que son bastante buenos, con un entrenador que le ha trasmitido una manera de jugar. Presionan bien. Tiene jugadores interesantes y es un buen equipo. Nos ha puesto las cosas difíciles. Esperemos que mañana que el partido se decante por nuestro lado, con el juego sobre todo. En el tema físico no será posible equipararlo. Con nuestra armas llevaremos el equipo a nuestro lado", valoró el entrenador nacido en Pujato.

Scaloni se refirió a la incógnita principal, a la pregunta que todos se hacen, tanto en Estados Unidos como en la Argentina: ¿jugará Lionel Messi? Sí, jugará. "Leo está bien, mañana será parte del equipo", adelantó el entrenador. El estado físico del capitán fue motivo de intriga y ansiedad en el cuerpo técnico tras un tirón en el aductor en un partido de la primera rueda. Messi sintió una molestia durante el encuentro con Chile y se ausentó contra Perú para cuidarse, ya que el equipo estaba clasificado para los octavos de final.

El capitán reapareció contra Ecuador, pero no lució como de costumbre. El director técnico lo confirmó para las semifinales. La duda es si compartirá equipo con

#### Garnero dejó la dirección técnica de Paraguay

El paso en falso en la Copa América le puso punto final al ciclo de Daniel Garnero como entrenador de Paraguay. Tras las tres derrotas y la eliminación en la primera rueda, la Asociación de Fútbol de ese país anunció el final del vínculo con el DT argentino. Garnero estuvo 10 meses al frente del seleccionado y acumuló seis derrotas, dos empates y apenas dos éxitos. Fue el tercer proceso de un técnico argentino al frente del equipo albirrojo en los últimos seis años, luego de los ciclos de Eduardo Berizzo y Guillermo Barros Schelotto.

su socio más cercano, Ángel Di María. "Es una posibilidad. Han jugado juntos, han estado en el banco y el equipo también respondió. Eso es una tranquilidad. Así que lo definiremos luego".

Una vez más, sobre el estado fisico de Messi, Scaloni insistió: "El 99% de las veces está para jugar. Nunca me ha pasado que no esté para jugar. No tengo dudas de que está para jugar. Es una decisión muy fácil para mí. Es una decisión franca. Es sentarme con él, preguntarle cómo está. Si está bien, juega. Cuando él está en condiciones juega siempre. Nunca voy a tener dudas, aun no estando al 100% va a jugar. No me va a pesar nunca. Se lo que nos puede dar aún no estando en condiciones".

#### La valoración sobre Canadá

Scaloni profundizó el análisis sobre el adversario de hoy. Al evaluar si tiene alguna ventaja volver a enfrentar al mismo rival en pocos días, el entrenador argentino opinó: "A Ecuador ya lo hemos enfrentado en repetidas ocasiones y el anterior partido fue diferente. Todos los entrenadores toman nota y después buscan hacer daño al rival. Cada equipo tendrá que hacer algo diferente. Nosotros intentaremos hacerlo también".

En el plantel argentino las dudas aparecen en la mitad de cancha y en la delantera. Además, Scaloni podría modificar el esquema. Enzo Fernández podría ser reemplazado por Leandro Paredes o Giovani Lo Celso. Arriba, Ángel Di María y Julián Álvarez (probablemente por Nico González y Lautaro Martínez, respectivamente) esperan sus oportunidades para acompañar a Lionel Messi.

Como siempre en sus conferencias, Scaloni no dio ninguna referencia sobre la formación. "Creemos que va a jugar el que mejor esté para este partido. Están todos muy bien, muy parejos. Jugará este partido el que esté en mejores condiciones. Vamos a afrontar un partido difícil". •

#### "Todavía no han visto lo mejor que tenemos"

El DT de Canadá no se ahorró entusiamo; el plan para frenar a Messi

NUEVA JERSEY (De nuestros enviados especiales).—Jesse Marsch es el DT estadounidense que dirige a Canadá y buscará quedar en la historia. Destacó que para su equipo es una ventaja haber enfrentado a la Argentina en el debut de la Copa América, que deberán marcar mejor a Messi para tener chances y que el campo de juego "es un desastre".

Además, se refirió a su reclamo en el primer partido, cuando pidió una sanción para el DT argentino por haber salido tarde al segundo tiempo. "Era una broma. No esperaba que sancionaran a la Argentina por llegar tarde al segundo tiempo. No quería que el entrenador [Scaloni] sea suspendido. Sí lo dije para que la Conmebol hiciera algo. Pero me sorprendió muchísimo cuando tomaron aquella decisión", dijo ante una consulta de LA NACION.

Marsch se había fastidiado porque entendía que el equipo dirigido por Scaloni había aprovechado esos instantes para analizar varias jugadas por video. Y cuatro minutos después del reinicio, los campeones del mundo se pusieron en ventaja por intermedio de Julián Álvarez. En la fecha siguiente el DT argentino volvió a recaer en la misma infracción, fue multado y no pudo estar en el banco en el tercer partido frente a Perú, en Miami.

"En los últimos partidos, evolucionamos físicamente. Estamos mejor preparados que al principio. Hemos logrado crecer como equipo. Y todavía no han visto lo mejor que tenemos para dar", destacó Marsch al analizar el encuentro decisivo. Además, el entrenador estadounidense consideró una "ventaja" que Canadá haya disputado un primer partido ante la selección argentina en Atlanta: "Ahora sabemos la calidad y el nivel al que juegan. Eso nos beneficia más a nosotros de lo que los beneficia a ellos".

Más adelante, compartió sus sensaciones de cara al encuentro de este noche: "Estamos calmos, estables. Sabemos lo que queremos lograr", resaltó.

El técnico hizo especial hincapié en la neutralización de Messi: "Nosotros no lo hicimos bien en el primer partido. Se pudo despegar de la marca muchas veces, llegó al arco". En esa línea, insistió: "El foco de nuestra defensaynuestra capacidad de marcarloserá determinante. Le tenemos que limitar el espacio. No queremos que pueda correr libremente y que llegue al arco. Tenemos algunos planes en mente".

"Vamos a tener que ser muy buenos, compactos, confiados con la pelota –agregó–, dinámicos en cuanto a la velocidad y la potencia", analizó Marsch respecto de cómo deberá plantarse la selección canadiense frente a los campeones del mundo. • EL TURNO DE LAS SEMIFINALES

# El velocista de Canadá que puede crear problemas

Jacob Shaffelburg, hoy en la MLS, en su adolescencia fue campeón de atletismo

Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY.- La Argentina había desbloqueado el partido debut con un gol de Julián Álvarez y quería gobernar un desarrollo que se había presentado dificultoso. Canadá era un rival incómodo, estaba claro. Su entrenador, Jesse Marsch, mandó a la cancha a un rubio de apellido alemán en lugar de Tajon Buchanan, de rendimiento olvidable. Ese rubio irrumpió como un relámpago y complicó por el costado a una Argentina que solo en el final, con el gol de Lautaro Martínez, pudo respirar aliviada. Pero se tomó nota: Jacob Shaffelburg.

Con 24 años, volvió a entrar en el triunfo ante Perú y en adelante se quedó con el puesto de Liam Millar como extremo por la izquierda. En cuartos, contra Venezuela, fue figura y autor del gol canadiense. Teniendo en cuenta algunos problemas que mostró la selección argentina por los costados, Shaffelburg es una de las cartas peligrosas que presentará Canadá, nuevamente rival de los de Scaloni, pero esta vez a todo o nada: en las semifinales de la Copa América, esta noche, en el MetLife Stadium, de East Rutherford.

No será la primera vez que se cruce en el camino de Lionel Messi. Jacob Everett Shaffelburg juega en Nashville FC, en la MLS, y en marzo le anotó dos goles a Inter Miami por la Concachampions. Quienes no lo hayan visto nunca, se sorprenderán por la velocidad de este delantero. Pero los antecedentes lo respaldan: en su adolescencia fue campeón de atletismo.

Shaffelburg se crió en Nueva Escocia, una poblada región que compone las Provincias Marítimas canadienses. Su ciudad, Port Williams, una llanura dedicada a la agricultura, y rápidamente entendió que si quería proyectarse en el fútbol debía salir de ese lugar al que nadie prestaba atención. Nueva Escocia no es un lugar de gran desarrollo para un chico

que sobresale por sus habilidades futbolísticas. No es Vancouver. Toronto o Montreal. En esos tres tanques, con franquicias en la MLS, están los focos de atención. Nadie va a Nueva Escocia -donde el deporte principal es el hockey sobre hielo- a buscar futbolistas. Shaffelburg se buscó solo la oportunidad; nunca jugó en una selección juvenil canadiense.

Debía marcharse de allí para progresar. A los 15 años cruzó la frontera a Estados Unidos y se anotó en la Berkshire School, en Massachusetts. Se moldeó y ya bien formado, llamó la atención de Toronto. Allí estuvo y llegó a primera, pero no tuvo las oportunidades deseadas y fue cedido a Nashville, donde hoy es figura: Ileva 68 partidos, 9 goles y 12 asistencias.

Lo apodan el 'Messi Marítimo'. La exageración siempre está a la orden del día, pero el zurdo rubio, veloz como un rayo, ya aparece en el radar de varios para dar el salto a Europa.

Si bien había sumado algunos minutos en la selección, no fue al Mundial de Qatar. Fue Jesse Marsch el que confió en el velocista de Nueva Escocia, que gracias a una buena actuación frente a Perú se ganó el puesto.

En un equipo duro, disciplinado y con una buena idea como Canadá, la falta de gol es algo que alarma. Con Marschal mano, hizo apenas dos tantos en seis partidos. Por eso, el gol de Shaffelburg a Venezuela significó mucho más que su primer grito con la camiseta nacional en 14 apariciones.

Argentina ya conoce a Canadá y sabe que lo complicó bastante en el primer partido de la Copa América. Con Shaffelburg en la banda izquierda, en tándem con Alphonso Davies, Scaloni suma preocupaciones, pues por ese sector fue muyvulnerado Nahuel Molina en el debut. El DT argentino deberá extremar los recaudos para impedir que el 'Messi Marítimo' le provoque un dolor de cabeza en una instancia en la que cualquier error se paga con la eliminación.



Shaffelburg celebra el gol de Canadá frente a Venezuela



James Rodríguez suma cinco asistencias en la Copa

# James vuelve a ser el que fue, con la confianza que le dio Lorenzo

El media-punta es una de las figuras de la Copa tras un paso desdibujado en los clubes

Claudio Mauri LA NACION

Alos 32 años, James Rodríguez sigue siendo un muy buen futbolista y conserva la motivación para demostrarlo, con la particularidad de que esos estímulos los encuentra más en el seleccionado de Colombia que en los últimos clubes que transitó. El media-punta de exquisita zurda tiene una doble vida como jugador, y quien mejor interprete su sensibilidad y ánimo sacará más provecho de su talento. Esa cuerda la viene tocando con acierto Néstor Lorenzo, que le dio al Nº 10 la valoración que necesita y

le ofrece el contexto para potenciar

sus virtudes. James resplandece en la Copa América, donde es el capitán de un equipo que se transformó en candidato al título, y se pierde entre las sombras en la rutina de un club. Su último año en San Pablo, donde no sintoniza con Luis Zubeldia, no hacia prever el nivel que está mostrando en los Estados Unidos, a una década de haber sido el goleador el Mundial 2014, tras el cual Real Madrid compró su pase en 75 millones de euros.

James fue elegido el Jugador Más Valioso en tres de los cuatro partidos de Colombia en la Copa América. En la exhibición del 5-0 a Panamá por los cuartos de final,

convirtió su primer gol, de penal, y dio dos asistencias, rubro en el que ocupa el primer puesto, con cinco pases-gol.

En San Pablo, James este año solo disputó 255 minutos, distribuidos en ocho partidos, en los cuales solo fue titular en dos.

La prensa brasileña apunta que ante el muy buen suceso de James en la Copa América, los dirigentes de San Pablo cambiaron su postura de darle el pase para liberarse de su contrato de US\$ 300.000 mensuales. Charlarán con Zubeldía para que lo vuelva a tener en cuenta o, en caso contrario, hacer negocio con un pase. Ante el rumor de un interés de Boca, el N°10 descartó una vuelta al fútbol argentino.

Mientras, James encuentra refugio en el seleccionado, en el que disputó 104 encuentros, con 28 goles, ocho menos que el máximo anotador histórico, Radamel Falcao (36). Ya antes de la Copa América participó en cuatro amistosos en este año. Aun con la actividad discontinuada de un seleccionado, en 2024 disputó 588 minutos con Colombia, más del doble en el club en el que se entrena todas las semanas. Lorenzo lo respalda: "James necesita y quiere jugar. Y el equipo también lo necesita".

El contraste sorprendió hasta a Bielsa, que suele estar sobre-informadode los rivales. "Sinceramente,

yo crei que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en San Paulo, no era el que está exhibiendo", expresó Bielsa, que ya está diseñando el plan de Uruguay para limitar la influencia de James en la semifinal que disputarán mañana en Charlotte.

A San Pablo llegó a mediados de 2023 con el pase en su poder y firmó contrato hasta junio de 2025. Su regreso al fútbol sudamericano, después de haber emigrado a Europa desde Banfield en 2010, se produjo tras una carrera errante desde que saliódeReal Madriden 2017. No encontró su lugar en Bayern Munich, Carlo Ancelotti-lo había dirigido en Real Madrid-lo recuperó durante un año en Everton, luego siguió la ruta del dinero en Al-Rayyan (Qatar), bajó al segundo nivel europeo con una incursión en Olympiacos y estuvo tres meses sin club hasta que le llegó la propuesta de San Pablo. Es el futbolista colombiano por el que se pagó el pase más alto (los 75 millones de euros de Real Madrid) de la historia, en un escalafón en el que ocupa también el tercer puesto, con los 45 millones que Monaco le pagó a Porto.

La relación de James con los directores técnicos determina su rendimiento y permanencia en los equipos. Guarda un grato recuerdo de Julio Falcioni, que lo subió a la primera división de Banfield tras haberse incorporado con 16 años desde Envigado: "Julio César fue como un padre. Sentía y sabía que tenía el talento para poder jugar y me dio la responsabilidad a los 18 años. Eso fue importante".

Ya en Real Madrid se disgustó cuando Zinedine Zidane lo fue relegando. No le gustó no tener minutos en la final de la Champions League 2015/16 y ni ser convocado en la de 2016/17. "Es frustrante no jugar. Sé que tengo las condiciones para hacerlo siempre. Pero por otras personas no puedo. Si yo fuera un malfutbolista lo aceptaría, pero soy una persona que quiere ganar y jugar siempre".

La aventura en Everton tuvo un abrupto final cuando se fue Ancelotti, que sabía llevarlo, y asumió Rafa Benítez, con un modo de conducción más cuartelero. James una vez contó cómo fue el choque con el DT español: "En el primer día de la pretemporada el entrenador me dijo: 'Mira, ya estás mayor, tenés 30 años, yo prefiero tener gente joven, con mucha fuerza y energía, que corra, así que buscate club".

Sin propuestas futbolísticas que lo conformaran, eligió engrosar su cuenta bancaria con un paso por el fútbol qatarí. En la vuelta a Europa, a Grecia, quien era DT de Olympiacos, José Anigo, no le perdonó un desplante cuando lo reemplazó en un clásico con Panathinaikos: "Sos James Rodríguez. Tenés que dar el ejemplo con tu imagen en la cancha, pero también con tu comportamiento. Quiero que les pidas disculpas a tus compañeros".

Lorenzo lo conocía bien a James desde que era ayudante de José Pekerman, con quien el N° 10 también se sentía contenido y llegó a ser una figura internacional en el Mundial 2014. Lorenzo lo mima: "Es un lider, un jugador talentoso, que ya hizo muy buenos partidos en las eliminatorias. Nuestra intención es que el equipo aproveche todo su talento". En una Copa América en la que no afloran figuras juveniles, James es un veterano que juega como alguien que recuperó la memoria futbolística para que los espectadores se acuerden de quién fue.

LA NACION | MARTES 9 DE JULIO DE 2024 DEPORTES | 5

#### **FÚTBOL** » LOCAL





El arquero Jeremías Ledesma y el defender Federico Gattoni, por ahora, las únicas caras nuevas de River, que esta tarde los presentaría en el amistoso con Millonarios

RIVER PLATE

# River en arenas movedizas, entre trabas legales, cupo de extranjeros y dos refuerzos

El mercado millonario tiene un vaivén incesante: llegaron Ledesma y Gattoni, pero aún no se oficializan Carboni y Valentín Gómez; la venta de Barco y las dilaciones por Bareiro y Rodríguez

#### Juan Patricio Balbi Vignolo

PARA LA NACION

Revolucionado. Así está el mercado de pases de River. Con mucho más movimiento del habitual y ante una montaña rusa mediática externa propia de la nueva era comunicacional, el plantel millonario continúa moldeándose para el semestre entrante. Negociaciones extensas, pases enfriados, caras nuevas, partidas y expectativa por viejos apellidos que vuelven a escena en una semana que promete tener resoluciones. Mientras tanto, hoy será el primer amistoso de preparación del equipo de Martín Demichelis, que frente a Millonarios -con Radamel Falcao-, desde las 18.30, contará con dos caras nuevas: Jeremias Ledesmay Federico Gattoni se perfilan para ser titulares. Hoy por hoy son los únicos dos refuerzos presentados por el club.

A la espera de la oficialización de Franco Carboni, quien ya pasó la revisión médica y se sumó a los entrenamientos el lunes pasado pero recién será presentado esta semana por cuestiones legales, River conti-

núa siendo un fuerte protagonista del libro de pases. Porque mientras aguarda para cerrar esta semana la llegada de Valentín Gómez a préstamoa través del City Group, también negocia la salida de Esequiel Barco a Spartak de Moscú: el atacante de 25 años aceptó la suculenta propuesta económica del fútbol ruso y esperan en las próximas horas concretar una operación de 16 millones de dólares brutos por su pase. Según pudo saber LA NACION, aunque hay un entendimiento inicial, todavía restan detalles legales para resolver favorablemente la situación.

De esta manera, River podría perder una de sus piezas más desequilibrantes del plantel tras un 2024 en el que no tuvo el nivel esperado: jugó 29 partidos con 16 titularidades y 1667 minutos, sumando dos goles y siete asistencias. Y aunque se trata de una salida que no estaba en los planes, al club de Núñez le permitirá recuperar la fuerte inversión que había hecho por el ex Atlanta United: se invirtieron 4,4 millones de dólares entre préstamo y contrato en 2022 y 2023 y ejecutó la opción de compra de siete millones de dólares

por su pase, a pagar en seis cuotas entre el 30 de marzo de 2023 y el 30 de septiembre de 2026.

Además, River ya abonó diversos bonus por objetivos (150 mil dólares por cada uno de los tres títulos locales que ganó y 350 mil dólares por cada 30 partidos hasta llegar a los 90, ya pagados porque acumula 127 juegos), lo que hace alcanzar casi 13 millones de dólares la operación total. Sumado a eso, al club estadounidense le corresponde una plusvalía del 50% de una futura venta, por lo que para las arcas de Núñez su salida a Rusia le permitiría salir prácticamente hecho de una de las compras más caras de la historia del club.

Barco, el cuerpo técnico sabe que necesitará buscar una pieza más en la zona creativa, por eso el Millonario ya busca un volante ofensivo que pueda ser un posible reemplazante. Pero eso no es todo. Porque ante los reiterados cambios en la negociación por Adam Bareiro con San Lorenzo que hoy ha quedado en stand by, se reflotaron las conversaciones con Liverpool de

Uruguay por Luciano Rodríguez. El delantero uruguayo -próximo a cumplir 21 años- finalmente no llegó a Girona, que había acordado pagar 15 millones de dólares por el 70% de su ficha, y vuelve a ser una alternativa concreta. En febrero, River había presentado una oferta de 12 millones de dólares por el 70% y fue rechazada por el club charrúa, que ahora estaria buscando llegar a un acuerdo.

Fuentes dirigenciales le confirmaron a LA NACION que la reactivación del interés por Rodríguez no detiene la espera por Bareiro, quien también puede ser refuerzo millonario: el club debe definir si ejecuta la cláusula de 3,5 millo-En caso de no contar más con nes de dólares netos que pretende San Lorenzo o si vuelve a intentar una negociación después de que en Boedo decidieran modificar en tres oportunidades los diferentes acuerdos que se habían alcanzado por el paraguayo.

> ¿Cuál es el principal inconveniente para sumar a los dos? El cupo extranjero: hoy están Miguel Angel Borja, Paulo Díaz, Nicolás Fonseca, Sebastián Boselli y Agustín

Sant'Anna. Y en caso de que Paulo Díaz finalmente decidiera aceptar la propuesta del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, club dispuesto a ejecutar su cláusula de rescisión de ocho millones de euros netos, tampoco sería la solución: por reglamento, AFA permite tener hasta seis futbolistas foráneos, pero con la condición de tener al menos dos con un mínimo de diez partidos en la selección mayor de su país de origen. Hoy, solo Borja y Díaz cumplen esa condición. Ni Bareiro ni Rodríguez alcanzan ese número. Por lo tanto, para sumar a ambos, la única solución posible hoy parece ser desprenderse de alguno de los otros tres uruguayos del plantel que arribaron en el último año.

Mientras tanto, en el rubro partidas, solamente se han confirmado las de Agustín Palavecino a Necaxa de México (préstamo por un año con opción) y Ezequiel Centurión a Independiente Rivadavia (préstamo por un año y medio sin opción y con repesca), ya que David Martínez y Andrés Herrera continúan buscando una salida en este mercado. Además, tanto Enzo Díaz como Pablo Solari han tenido sondeos del exterior, pero que no se han cristalizado en ofertas formales.

Así, River se reconfigura para el gran desafío del año: la fase final de la Copa Libertadores. Con Ledesma, Carboni y Gattoni ya en el plantel, a la espera de Gómez, con las chances concretas de Rodriguez y Bareiro y la búsqueda de un volante más, Martín Demichelis comienza a acelerar de cara al reinicio de la actividad. El duelo de ida ante Talleres del 14 de agosto, en Córdoba, está resaltado en el calendario. Y por eso el DT pretende tener antes de finales de julio a todos los refuerzos para la segunda parte del año. El mercado se mueve fuerte para eso. •

#### **VÓLEIBOL** » LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Las mieles individuales y los logros colectivos son tantos y tan variados para Luciano De Cecco que se le escurren de las manos, se le derraman de los bolsillos. Capitán de la selección argentina de vóleibol, es una referencia confiable. Talentoso, creativo, sanguíneo, exitoso, perspicaz. A los 36 años, fue elegido para portar la bandera nacional, junto con la Leona Rocio Sánchez Moccia, durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024, que oficialmente comenzarán el 26 del mes actual, en el río Sena. Sin embargo, el deportista santafesino asume su papel sin estridencias ni fuegos artificiales. Agradece y se siente honrado por lo que vendrá en la ciudad de la luz, pero su personalidad parece enfocarlo rápidamente en su objetivo: luchar, en las temporadas de actividad que le quedan, para que el vóleibol argentino siga creciendo (a nivel organizativo, en el desarrollo, en la difusión...).

"Para mí es un cierre de carrera valioso. El honor más grande para un atleta amateur es representar a su deporte en un evento así de masivo como los Juegos y, llevar la bandera, es como representar a todos los chicos que quieren ser algo en este país. Vamos a tratar de disfrutarlo y demostrarlo en la ceremonia de apertura junto con Ro", apuntó De Cecco, en el Cenard, durante el acto en el que el presidente Javier Milei despidió a los deportistas olímpicos y paralímpicos. "Para nuestro vóleibol también es increíble, porque será la primera vez que un atleta de este deporte lleve la bandera. Para los que formamos parte de este pequeño deporte poco conocido en la Argentina es increíble y seguramente le daremos la visibilidad que tanto necesita", añadió De Cecco, quizás, con una pizca de pesadumbre por el espacio que tiene el voleibol en nuestro país.

"Es la realidad y no me escondo tampoco. Tenemos lo que merecemos y hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Si el vóleibol hace muchísimo más de lo que en realidad deberiamos hacer, todos los resultados de los últimos diez años nos avalan y estamos muy orgullosos de eso... por eso vamos con la frente en alto a Paris a tratar de conseguir siempre lo inesperado. En Tokio (2020) nadie se esperaba que ganáramos medallas y hoy, hasta dentro de veinte días, somos parte de los últimos medallistas olímpicos de vóleibol", aportó, con voz firme. Los últimos Juegos Olímpicos entraron en los libros de historia: el memorable triunfoante Brasil en el Ariake Arena japonés le permitió al equipo conducido por Marcelo Méndez, al igual que en Seúl 1988, obtener la medalla de bronce. "El pasado es pisado, no hay que revalidar nada en París. Tokio está muy lejos-sentenció De Cecco-. Hay que empezar de cero. Se termina un ciclo. Tardamos ocho meses en clasificar por una cuestión de ranking y cambio de formato; seguramente no es lo mejor clasificarse treinta días antes de una cita olímpica, pero vamos a meter todo lo que tenemos para poner a la selección lo más alto posible. Tenemos un grupo importante, difícil, pero dependerá mucho de nosotros y esperamos estar a la altura de las circunstancias".

En París 2024 y como 8<sup>a</sup> del ranking mundial, la Argentina integrará el Grupo C junto con Japón, los Estados Unidos y Alemania, tres seleccionados muy fuertes, ubicados en el puesto 2", 6" y 11" del ranking, respectivamente. Habrá tres zonas



De Cecco, referente y abanderado; debutó en el seleccionado de vóleibol en 2006

SANTIAGO FILIPUZZI

# Luciano De Cecco.

"Este grupo se merecía terminar el ciclo en París 2024"

A los 36 años, abanderado nacional junto con Rocío Sánchez Moccia, analiza el deporte, su carrera y la salud mental

Texto Sebastián Torok

con cuatro equipos en cada una y a los cuartos de final se clasificarán los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. El vóleibol se disputará en el estadio París Sur Arena, que forma parte de la Expo París, uno de los centros de convenciones más activos de Europa. Allí también se desarrollará la competencia de halterofilia, tenis de mesa y handball.

De Cecco debutó en la selección nacional en 2006, con Jon Uriarte como técnico, y compitió en tres Juegos Olímpicos (Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020), sin embargo, nunca participó de la ceremonia inaugural ya que le toca-

ba competir al día siguiente. El mes pasado, durante la acción de la Argentina en la Nations League, se viralizó una arenga de De Cecco que buscó movilizar las fibras íntimas de sus compañeros durante un partido que estaba cuesta arriba ante Serbia. "Se nos va, eh... Después lo vamos a llorar, vamos a mirar las olimpiadas por la tele, muchachos", disparó. El equipo mostró coraje y se impuso en el quinto set. "Fue una simple reflexión de alguien que ya vio Juegos Olímpicos por la tele -rememoró, más frío, De Cecco-. Es algo horrible y no quería que este grupo de chicos jóvenes y de mucho talento perdieran una ocasión. La

vivencia de cada uno después los llevará a tener sus reflexiones, sus experiencias de vida, pero este grupo se merecía terminar este ciclo olímpico en París y más allá de la arenga o no, demostramos que merecemos estar".

#### Hablar de todo

Jugador de Lube Civitanova, de la Serie Al italiana, durante las últimas cuatro temporadas (fue capitán y ganó dos Scudetti y una Copa de Italia; fue despedido con gratitud), el nuevo destino de De Cecco es el equipo Modena Volley. Fue uno de los deportistas de alto rendimiento que, hace poco, se animó a hablar

sobre salud mental y a visibilizar un tema tan importante como sensible. Confesó haber sufrido depresión. "Invito a todos a que hablen. He tenido pensamientos suicidas, hasta me compré unas pastillas por si acaso. Llegué a tocar el punto más bajo", expresó en Clank Media. Consultado por LA NACION, amplió: "Creo que no me toca a mí hablar ahora, sino que habría que generar movimientos, charlas y cosas para que se sume al que le interese. De un tema personal no me gusta hablar con todos, porque si no sé que el otro lo padece, es inútil. Creo que cada uno tiene que salir de su propio encierro y tratar de dejarse ayudar. El que lo hace es por elección propia; el que no... no podemos hacer nada al respecto. Ojalá que el deporte argentino crezca sobre este tema, que cree movimientos importantes para el contorno que significa ser deportista de elite".

Voces de peso como la de De Cecco son un estímulo para aquellos pares que están encerrados en problemas emocionales de este tipo. "Yo soy consciente de lo que viví y de lo que hice. Después, lo que hace los demás, sinceramente, no lo puedo controlar; me gustaría que fuera diferente, pero ahora le toca a los que están por encima nuestro hacer algo diferente o mejor para que no pase masivamente y al que le pasa pueda encontrar una solución", añadió el voleibolista.

El vóleibol de la Argentina tiene a dos representantes en el Salón de la Fama Internacional, en Holyoke (Massachusetts): Julio Velasco (2003, pero seleccionado por Italia) y Hugo Conte (2011). De Cecco, tarde o temprano, debería ser otro. "Voy a vivir igual si soy Hall of Fame o no. Ojalá pueda dejar una marca en el vóleibol argentino para que los que lleguen después de nosotros, que nos vamos a ir en el breve tiempo, puedan tener un camino ya hecho y lo puedan mejorar. Después, lo que venga... bienvenido sea. Pero no hago deporte por eso: lo hago para ser mi mejor versión, ayudar a la selección, ayudar al club que pertenezco a ganar partidos y títulos. Todo lo demás, Hall of Fame o no, abanderado o no, yo hubiese sido feliz igual y me hubiera ido tranquilo de este deporte, porque hice lo mejor que tuve a mi alcance".

Ante la consulta de LA NACION Sobre el final de su carrera profesional y el día después del retiro, De Cecco describió: "No pienso en ese día todavía. Va a llegar y no voy a estar preparado, seguramente, pero será otra etapa de mi vida que tendré que vivir y la descubriré mano a mano cuando me vaya a tocar. A las próximas generaciones les transmitiría el amor por el deporte. Al deportista que le diría que se esfuerce, que disfrute, que estudie... porque el deporte a veces salva y que trate de ser la mejor versión de cada uno".

Pero claro que para el cierre de la película todavía faltan varios capítulos. París 2024 es, ahora, el gran incentivo. Por lo pronto, desde este lunes la selección volvió a entrenarse. "Nos prometimos volver descansados lo más posible y con la mentalidad abierta de tener que mejorar, porque tenemos muchas cosas para perfeccionar -dijo De Cecco-. El nivel que mostramos (en la Nations League) no va a alcanzar para ser protagonistas. Tenemos unos 20 días hasta el primer partido (el 27 de julio, ante EE.UU.), para que cada uno ponga al servicio de la selección lo máximo que tiene y conseguir un buen resultado. Ojalá que podamos pasar el grupo, que es el primer objetivo". •

#### POLIDEPORTIVO » TENIS, ATLETISMO Y FÚTBOL



Djokovic, un violinista suelto en el All England

# Show de Djokovic: el festejo del violín y algo de fastidio

El serbio pasó a los cuartos de Wimbledon y se enojó con algunos espectadores

José Luis Domínguez LA NACION

Fiel a su leyenda, Novak Djokovic continúa su camino en busca de otra final en Wimbledon. A los 37 años, apenas semanas después de haber sido operado en la rodilla derecha por un desgarro de menisco, el serbio mantiene su rumbo implacable, mientras por el otro lado avanzan Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, números 1 y 3 del mundo, respectivamente. Así, la chance de un nuevo duelo generacional vuelve a crecer de manera exponencial. En un cotejo que debió jugarse a techo cubierto por la lluvia, avanzó a los cuartos de final con un triunfo de rutina: 6-3, 6-4 y 6-2 sobre el danés Holger Rune (15°), en poco más de dos horas de juego.

El séptuple campeón de Wimbledon tuvo un partido cómodo y cumplió la misión sin perder un set, lo que le había sucedido frente al británico Jacob Fearnley (277°) y elaustraliano Alexei Popyrin (47°). Una victoria para tomar confianza de cara a la semana en la que todo se define. Ni siquiera lo alteró un dolor estomacal cuando promediaba el segundo set. Al final, ensayó el festejo del violinista, simulando con su raqueta que tocaba ese instrumento, mientras miraba hacia el palco en el que estaba su hija, Tara, que empezó a tomar clases de violín y miraba extasiada la celebración del exnúmero 1.

Tan fácil fue todo que el balcánico sólo se fastidió cuando, al final del segundo set, los espectadores comenzaron a cantar en favor de Rune, con la idea de que el partido durara un poco más. Después de su victoria, Djokovic se mostró crítico. "A todos los aficionados que han mostrado respeto esta noche, se los agradezco desde lo más profundo de mi corazón, lo valoro de

verdad. A los que faltaron el respeto al jugador, en este caso yo, esperoque tengan una bueeeeeeena noche", dijo el exnúmero l, burlándose del cántico de la tribuna ('gooood', que sonaba similar al 'Ruuuune'). "Estaban apoyando a Rune pero eso fue una excusa para abuchearme. He jugado en ambientes más hostiles, no podrán conmigo", amplió, desafiante.

Había una cierta cuota de riesgo, ya que Rune lo había superado en un par de ocasiones, pero esta vez la victoria del balcánico no corrió riesgo en ningún momento. Así, Nole avanzó por 15º vez a los cuartos de final en Wimbledon, y por 608 ocasión a la misma instancia en torneos de Grand Slam. El serbio amplió un récord impresionante en Wimbledon: 96 triunfosyll derrotas. Entre los varones, sólo es superado por Roger Federer (105-14); más distante asoma la plusmarca de Martina Navratilova (120-14) en el pasto sagrado.

En los cuartos, Djokovic se enfrentará con el australiano Alex de Miñaur (9º), que superó al ascendente francés Arhur Fils (34°) por 6-2, 6-4, 4-6 y 6-3. Nacido en Sydney, hijo de Aníbal, un inmigrante uruguayo, y Esther, de origen español, De Miñaur hizo buena parte de su desarrollo como tenista en Alicante, con apoyo de Tennis Australia, la federación oceánica. además de tener como mentor a Lleyton Hewitt, el último campeón australiano en el All England.

En el choque más espectacular deldía, Alexander Zverev desaprovechó dos sets de ventaja y perdió en cinco parciales con Taylor Fritz por 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-3) y 6-3. Fritz, de 26 años, se medirá con el italiano Lorenzo Musetti (25°), que eliminó al francés Giovanni Mpetshi Perricard-había ingresado como lucky loser y llegó hasta octavos-por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2.



La felicidad de la ucraniana Yaroslava Mahuchikh

# Cayó el récord mundial de salto en alto luego de 36 años

Para la historia: la ucraniana Yaroslava Mahuchikh alcanzó una marca de 2,10m

Apenas faltan 18 días para el comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024 y Yaroslava Mahuchikh dio un salto histórico. Lo consiguió justamente en la capital francesa, en el estadio Sébastien Charléty y no en el Stade de France que recibirá las pruebas de atletismo a partir del 1º de agosto. La atleta ucrania consiguió una marca de 2,10m, un registro sorprendente para una mujer de 22 años que nunca había pasado de 2,06m, y así logró superar un récord del mundo (2,09m) que estaba a punto de cumplir 37 años. La plusmarca la tenía la búlgara Stefka Kostadinova, quien, como su sucesora, tenía 22 años aquel 30 de agosto de 1987.

"Me siento fantástica porque ha sido un salto increíble y encima he conseguido hacerlo en mi primer intento", señaló la ucrania luego de establecer la nueva marca y reconoció: "Mi entrenador medijo que tal vez debería dejarlo porque se acercan los Juegos Olímpicos, pero yo sentía por dentro que podía hacerloy, para ser sincera, quería intentar el récord del mundo. Y lo conseguí en mi primer intento".

Kostadinova no fue tan sorprendente. El año anterior, en 1986, ya había igualado el récord del mundo de su compatriota Lyudmilla Andonova (2,07m) y seis días más tarde se lo apropió con un salto de 2,08m. Su última mejora llegó en una tarde memorable durante el Campeonato del Mundo de Roma con el Estadio Olímpico abarrotado de público. Kostadinova, camiseta roja de tirantes y pantalón blanco, saltaba 2,09m en altura v lograba el récord del mundo de la tarde. Una plusmarca que iba a durar casi 37 años, hasta que el último fin de semana una ucrania rubia y sonriente, Yaroslava Mahuchikh, revolucionó la prueba en la reunión de París de la Diamond League. Mahunchikh ganó el concurso con 2,03m y pidió a los jueces que pusieran el listón en 2,07m, un centímetro por encima de su marca personal, renovada al segundo intento. Entonces ya se atrevió con el récord del mundo y lo saltó en el primer intento.

El periodista Martí Perarnau, que fue saltador de altura y olímpico en los Juegos de Moscú 80, hizo la retransmisión en catalán deaguel Mundial de 1987 con José María Odriozola como comentarista. "Yo me acababa de retirar y no me sorprendió aquel récord de Kostadinova. Me ha sorprendido más este porque pienso que, en cierto modo, Mahuchikh estaba estancada si se tiene en cuenta que con 18 años saltó 2,04m y no había conseguido pasar de 2,06m. E igual que su progresión estaba atascada, se había convertido en una saltadora muy constante sobre los dos metros -supera esa altura, sin interrupción, desde 2019—. Pero mejorar cuatro centímetros de golpe es muchísimo".

El exsaltador olímpico también recuerda que el récord de Kostadinova llegó en un momento álgido del atletismo. "Era la segunda edición de los Mundiales y Roma llegó en el año del mandato de Primo Nebiolo, con Samaranch apoyando a muerte, con los Juegos de Barcelona en el horizonte... Italia era una locura. Entonces un Mundial era como unos Juegos Olímpicos: era la gran fiesta, el gran acontecimiento, y más tras dos Juegos con boicots. Estados Unidos estaba a tope, la Unión Soviética también, Alemania Oriental también, con aquel proyecto tan oscuro... Era un momento feroz con todavía mucho dopaje y muy poco control antidopaje, como supimos tiempo después". •

© El País, S.L.

#### Barracas sacó a Central de la Copa Argentina

El fútbol argentino se mueve lentamente, a la sombra de la Copa América y, más lejos, la Eurocopa. Barracas Central eliminó ayer a Rosario Central de la Copa Argentina: en el estadio de Platense, el Guapo se impuso por 1-0 con gol de Jhonatan Candia y avanzó a los octavos de final, en los que se enfrentará con Gimnasia.

El partido tuvo ritmo y pierna fuerte. Rosario Central controló el juego y, por momentos, acorraló a Barracas Central, que se defendió como pudo hasta que, poco a poco, consiguió salir del asedio. Candia, de tiro libre, sobre el final de la primera etapa, consiguió la apertura y, a la larga, la victoria para el conjunto dirigido por Alejandro Orfila. El delantero uruguayo no festejó el tanto ya que había tenido un paso por el conjunto canalla.

Central trató de recuperarse, pero el equipo de Arroyito tuvo llamativas fallas individuales y Barracas Central cerró todos los caminos.

#### La guía de TV

#### Fútbol

COPA AMÉRICA

21 » Argentina vs. Canadá. La semifinal. TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD), Dsports (610/1610 HD), TV Pública (CV 11 DTV 1121 HD) y Telefe (CV 10 -DTV 1123 HD).

EUROCOPA

16 » España vs. Francia. La semifinal. ESPN (CV 24/103 HD -DTV 1621 HD)

PARTIDOS AMISTOSOS 18.30 » River vs. Millonarios. Disney+ 19 » Peñarol vs. San Lorenzo. Disney+.

#### Tenis

WIMBLEDON

9 » Los cuartos de final. Disney». ESPN 2 (CV 23/102 HD- DTV 1622 HD) v ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD)

#### Rugby

WORLD RUGBY U20 8.50 » Argentina vs. Fiji. ESPN 4 (CV 105 HD - DTV 1624 HD)

#### Ciclismo

TOUR DE FRANCE 7.55 » La etapa 10. Disney+



DIS. N.º DI-2021-4040-GCABA-DGDYPC dictada en el marco del Expte. EX-2019-06602813-GCABA-DGDYPC, Buenos Aires, 3 de septiembre de 2021. La Directora General de Defensa y Protección al Consumidor dispone: "Articulo 1: Sancionara VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, CUIT 30-56133268-8, con multa de PESOS NOVENTA MIL (\$90.000.-), por haber incurrido en infracción a los artículos 46 de la Ley 24.240 y 17 de la Ley 757" Fdo. Dra. Vilma Bouza-Directora General de Defensa y Protección al Consumidor.

#### **CONTRATAPA** » RUGBY



Germán Schulz lleva una década como parte de Pumas 7s y en París va a afrontar por tercera vez los Juegos Olímpicos

SANTIAGO FILIPUZZI

# Germán Schulz. "Se siente la presión, pero las expectativas son muy grandes con los Pumas 7s"

El cordobés, el alumno predilecto de Santiago Gómez Cora, participará por tercera vez en los Juegos Olímpicos; "Creo que correspondía", admite sobre la suspensión a Isgró

#### Nicolás Casanova PARA LA NACION

"El tercero y último, ¿eh?", advirtió con complicidad Santiago Gómez Cora. Entre emociones, el entrenador acababa de anunciar la lista para los Juegos Olímpicos París 2024 y le gritó al paso, con tono amistoso, a Germán Schulz, que se disponía a hablar para LA NACION en Casa Pumas. "Los tomo como a los últimos. Es la forma en la que me preparo y los encaro: la realidad es que a los Juegos Olímpicos de Los Angeles [2028] los veo muy lejos... Trato de disfrutar el presente y el momento que estamos teniendo", admitió el rugbier de 30 años, uno de los estandartes de Pumas 7s. Desde el silencio, es una de las piezas más importantes en la estructura que edificó Gómez Cora para convertir a la Argentina en una potencia del seven.

Schulz es uno de los tres jugadores que participaron en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 y ahora estarán en París 2024, junto a Gastón Revol y Santiago Alvarez Fourcade. Pero él es el único que ha protagonizado los 12 partidos de Pumas 7s desde que el rugby regresó a la agenda olímpica. "No soy mucho de seguir estadísticas y números. Trato de estar en el presente, pero es un lindo dato", expresó el cordobés. Además, como Luciano González, es uno de los dos que afrontaron los 44 encuentros del Circuito Mundial

de Seven, en el que Argentina ganó la serie regular y resultó subcampeona de la temporada, en Madrid. "Quizás mi mérito es prepararme al 100%, no dar nada por sentado y estar siempre al servicio del equipo", indicó el 'Turco', el jugador formado en el club Tala, de Córdoba.

#### -¿Los vivís como a los últimos Juegos, entonces?

 Y sí. A lo que pase después, voy a decidirlo más adelante. Vamos a tener vacaciones para descansar, juntar nuevas energías y ver como seguimos. Pero los tomo como a los últimos. Quiero vivirlos así, disfrutándolos y entregándome al 100%.

#### -¿Cómo se vivió la ronda de anuncio de la lista para París

-Es un momento dificil para el tos como para relajarnos, y nos grupo, de muchas emociones. Uno empieza a recordar e imaginar cosas que fueron sucediendo. Son momentos únicos. Hay alegrías, tristezas y emociones encontradas. En mi caso estoy feliz de estar nuevamente en los Juegos Olímpicos, con todo lo que eso implica.

#### -¿Cómo llega la novedad personalmente respecto a los anteriores?

-Me toma con mucha más experiencia y más sólido en el equipo. Cuando me tocó estar en Río de Janeiro era de los más chicos. Era nuevo para todos, y lo viví con más nerviosismo; me tocaba entrar pocos minutos a los

partidos. Fue una experiencia de la que aprendí muchísimo, y lo sentí en Tokio. Ahí participé más, aunque fue un torneo raro, por la pandemia. Ahora estoy mucho más tranquilo; con algo de ansiedad y nervios, que nunca se pierden, pero estoy disfrutando mucho el grupo y el equipo. Es lo mejor que tenemos, más allá de cualquier resultado y de títulos.

#### -¿Logran disfrutar lo que rodea a la competencia en los

Juegos Olímpicos? En Ríode Janeiro no lo disfrutamos tanto; estamos poco tiempo en la Villa Olímpica. Entramos cinco días antes de jugar y en la recta final, cuando estamos bien concentrados y enfocados en lo nuestro. Pero hay momencruzamos con otros deportistas argentinos, en alguna plaza o en el lobby del edificio, y tomamos mates con otros chicos. Me parece importante vivirlo así, como una delegación. No somos sólo 14 jugadores: hay más de 130 deportistas argentinos y es una experiencia muy linda. Esos mo- a Rodrigo Isgró? mentos son únicos.

#### -¿A qué deportista admirás y querés conocer?

-Estados Unidos lleva un equipo increíble en el básquetbol. Un equipo de estrellas; ojalá nos crucemos. Pero lo que más me gusta es lo nuestro, compartir con los equipos de la delegación argentina. Siempre es lindo co-

nocer caras nuevas y sus historias. Cada uno tiene su historia atrás y es buenísimo conocerla más allá del nombre.

#### -¿Cómo manejan la presión de ser uno de los favoritos para las medallas en la delegación nacional?

-Tratamos de transformar la presión en algo positivo. La construcción del equipo y los resultados vinieron por el trabajo que hicimos antes sin pensar tanto en los resultados. El mensaje siempre fue, y sigue siendo, sacar el foco del objetivo numérico y seguir creciendo como equipo y disfrutar todos los días. Realmente lo vivimos así. Eso hizo que llegáramos a donde estamos ahora. Se siente la presión; las expectativas son grandes. Pero vamos a seguir por nuestro camino, que es lo que nos dio resultado. Es algo que construimos entre todos, y que la gente nos reconozca y nos apoye es muy valorable. Tratamos de tomar esa energía que nos transmite.

#### -¿Cómo vivieron internamente la suspensión

-Fue un momento duro. Estuvimos un tiempo con esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Es una sanción que, más allá de que sea excesiva o no, creo que correspondía. La masticamos. Rodri es muy importante para nosotros, más allá del juego, en el que es un fenómeno: en el grupo es muy importante. Tra-

tamos de mirar lo positivo: va a poder estar con nosotros todo el tiempo en la Villa Olímpica. Vamos a extrañarlo en la cancha, pero va a estar con nosotros y valoramos eso. El nos dijo que iba a estar aportando y sumando desde donde le tocara. Está entre los reservas y esto es rugby: siempre hay golpes, lesiones, y la chance de que esté presente para las definiciones está. Son importantes para él no perder el foco y que sigamos conectados como grupo.

Si bien Gómez Cora asumió en el 2013, su revolución en Pumas 7s comenzó post Río de Janeiro 2016. Schulz debutó en la etapa de Las Vegas de 2014 y durante esa reconstrucción, en el 2017, apostó por volver al rugby tradicional. "Pasé por Argentina XV, volví a una especialidad en la que cuesta el cambio y por una lesión tuve la oportunidad de sumarme a los Pumas en una ventana y debuté contra Georgia en Jujuy. Fue una experiencia increible, aprendí mucho. Era el sueño que tenía de chico. Fue corto, intenso. Y después quedé dando vueltas, sin tener muy claras las cosas en el rugby 15. En el 2018 volví a sumarme al equipo de seven, ya que había varios amigos en él. Siempre me gustó la identidad que estábamos construyendo, lo que somos como grupo más allá del juego", detalló.

De los 12 convocados para París 2024, Schulz es el único que tiene al menos un test match en los Pumas. Acumula 374 partidos en el circuito de seven y 70 etapas; en ambos rubros es el segundo argentino en cantidad en la historia, detrás de su legendario comprovinciano Revol. Ganó una medalla plateada y dos doradas en Juegos Panamericanos, participó en los últimos dos mundiales y estuvo presente en las siete conquistas en el circuito que logró Pumas 7s desde 2022. Ahora va por otra medalla olímpica. Su poder físico y su consistencia lo convierten en el alumno predilecto del entrenador Santiago Gómez Cora. .

# espectáculos

Especiales para recordar a Nuevedario, el noticiero que marcó una época. PÁGINA 3

Edición a cargo de Dolores Graña www.lanacion.com.ar/espectaculos @@LNespectaculos @facebook.com/lanacion @ espectaculos@lanacion.com.ar

# **GH.** Números, sorpresas y lo que no se vio del final de ciclo más visto de la TV

Tras casi siete meses de competencia, el reality se despidió de la pantalla con Bautista como ganador y rating de 19,5 puntos | PÁGINA 2

Texto Cynthia Caccia



Bautista, conmovido, en su llegada al estudio de Telefe, tras abandonar la casa

ADRIÁN DÍAZ BERNINI/TELEFE

# En retirada de la TV, las telenovelas ahora dominan las plataformas

STREAMING. Españolas, turcas, brasileñas, israelíes y también varios títulos nostálgicos argentinos dominan los top 10

#### Natalia Trzenko

LA NACION

los espectadores deciden ver Latina: las telenovelas. sus programas favoritos: si se vuelven maratonistas de melodramas ya no tienen el la TV o prefieren el visionado pausado y, sobre todo, si la ficción televisiva como "evento" corre peligro de extinción. En muchos de esos del público por los culebroanálisis se aplican conceptos nes no desapareció, sino que globalizantes, que tienden a parece haberse redirigido al reflexionar sobre los com- streaming. Asílo demuestran portamientos de los espectadores como algo uniforme y homogéneo.

rankings de los programas atender los gustos particulamás vistos en los principales res de sus espectadores. Consistemas de streaming en la tinúa en la página 3

Argentina para entender que no solo los contenidos más elegidos están alineados con Desde que las plataformas la cultura local, sino que dede streaming cambiaron los muestran un continuo intemodos del consumo de la rés por los relatos que siemficción, mucho se ha dicho y predistinguieron a la producescrito sobre la forma en que ción y el consumo en América

Si bien en la TV abierta los lugar de privilegio y las tiras locales fueron reemplazadas por ficciones turcas y ciclos de entretenimiento, la avidez las mediciones de las propias plataformas, que entendieron que en algunos casos va-Alcanza con observar los le la pena hacer excepciones y



La pasión turca, en el puesto 2 de Netflix

# El nuevo papel de Brooke Shields: sindicalista

BROADWAY. La actriz y empresaria preside Actors' Equity, que representa a actores, directores y técnicos teatrales de su país

mes).- Brooke Shields tiene una nueva oficina. Está vacía aún, señal de su nuevo e inesperado estatus como presidenta de la Actors' Equity Association, el sindicato que representa a los actores, directores y técnicos teatrales de su país, dentro y fuera de Broadway. La candidatura de Shields fue una sorpresa, incluso para ella misma. Pero cuando Kate Shindle, quien había dirigido el sin-

que dejaba el cargo, el director musical de Shields le sugirió que se postulara. En mayo ganó la votación, derrotando a dos sindicalistas experimentados. Ya dirigió su primera reunión del consejo del sindicato y se dio cuenta de que tiene mucho que aprender: "Fue como de Monty Python", se ríe.

toda mi vida: ser un personaje pú-

NUEVA YORK (The New York Ti-dicatodurantenueveaños, anunció blico. Es algo con lo que tienes que vivir. ¿Comoutilizo a Brooke Shields esa cosa que está separada de mí, que es un trabajo y una mercancía de algún tipo- para hacer algo por una comunidad que solo me ha dado amor y aceptación cuando no quedaba bien contratar a alguien sin experiencia en Broadway? Es una comunidad que te recibe con "Hay algo con lo que he luchado los brazos abiertos. Es la gente que me ha apoyado", afirma.

peles distintos en Broadway, todos en reemplazo de la protagonista (Grease, Chicago, Cabaret, Wonderful Town y La familia Addams).

-¿En qué situación está el tea-

-No se ha recuperado del todo de la pandemia. Pero es estupendo ver cuántos espectáculos nuevos hay. Hay para todos los gustos.

-¿Vas por seguir actuando?

Shields ha interpretado cinco pa- Mientras mellamen seguiré actuando. A Netflix le fue muy bien con la última película que hice, La madre de la novia. Estoy preparando una serie. Sería ideal filmar una serie aquí, en Nueva York, porqueasí podría hacerlo todo. Y nunca dormiría.

-¿Cuál querés que sea tu legado? -Llevar a cabo muchos de los pequeños cambios necesarios para lograr una transformación importante. • Michael Paulson







Panelistas y exparticipantes juntos en la final A. DÍAZ BERNINI/TELEFE

# GH. Sorpresas, discusiones y lo que dejó la final del éxito

Cómo fue el detrás de escena de la última gala del reality de Telefe, donde Bautista se coronó el gran ganador y Furia Scaglione protagonizó un cruce impensado

l misterio llegó a su fin. Tras casi siete meses de compe-del país cerró sus puertas. Bautista Mascia fue el último en apagar la luz, consagrándose como el gran ganador de la undécima edición de Gran Hermano con el 56,2% de los votos. Atrás quedaron Emmanuel Vich con el 43,8% y Nicolás Grosman, que ocupó el tercer lugar obteniendo sólo el 2% de la votación.

En una noche inolvidable, que alcanzó picos de 20,9 puntos de rating y un promedio de 19,5 puntos (ver aparte), en los estudios de Telefe, en Martínez, no faltó ningún condimento: hubo emoción, reencuentros apasionados, enojos y un invitado inesperado.

A las 21 del domingo, el barrio ya estaba revolucionado: calles cortadas, gradas en la vereda y una blue carpet por donde desfilaron los grandes protagonistas de este año daban cuenta de que la cuenta regresiva había terminado. Con carteles, banderas y mucho cotillón, los fanáticos de los tres finalistas estaban desde temprano para apoyar a sus ídolos, sacarse una foto con ellos o, simplemente, verlos pasar. "Iconic, Emma Vich. Te amamos, Chivilcoy", decía una cartulina con los colores de la bandera de la diversidady la foto del candidato de Furia en el centro. "¡Va a ganar Bauti!", advertía una fanática del otro bando: desatando un ida y vuelta de cánticos interminable.

Robertito Funes Ugarte y Lucila "La Tora" Villar fueron los anfitriotras que la mayoría de los hombres eligióvestir de traje y moño, las mujeres apostaron por vestidos largos, donde los brillos y los tajos profundos fueron los grandes protagonistas. Mientras tanto, en el interior del estudio se ultimaban los detalles. La tribuna, gran protagonista de este reality, estaba llena. Remeras negras con el nombre de "Nico" en blanco fue el dresscode que eligió el núcleo más íntimo del modelo de Ramos Mejía para hacerse ver entre la multitud. La familia de Bautista optó por algo similar, pero en color verde y con la leyenda "Team Bauti", además de sumar algunos globos como parte del cotillón. Como era de esperarse, para apoyar al candidato más "iconic" del reality, sus seguidores lucieron vinchas floreadas y prendas con mucho glitter.

#### Aplausos y furia

"Hoy es el final de un show, de un entretenimiento que, además, permite reflexionar sobre lo que pasa. Esa es la gran ventaja de este formato que es un híbrido", decía Ceferino Reato a LA NACION durante la previa. Tras asegurar que este año la pasó muy bien, el periodista analizó su trabajo en el panel. "Un analista tiene que tener una cierta imparcialidad. Yo soy periodista y trato de serlo en todos los lugares. Aunque es verdad que no es un panel para los matices", reconoce sobre las críticas que muchas veces generan sus comentarios entre los televidentes.

Los exparticipantes de GH fueron nes de esa inmensa pasarela. Mien- los más aplaudidos. Juli Poggio co-

rría varias veces hasta la platea en busca de algún cartel, obsequio o beso que tenían para darle. Big Ari respondía con su gracia característica a la euforia de las fans que le piden una foto mientras que Alfa deambulaba por el estudio, saludando a técnicos y productores con su habitual bandana negra en la cabeza. Los hermanitos de esta edición no se quedaron atrás. Mientras que Lichay Alan coleccionaban suspiros, las chicas aprovechan la impactante escenografía con luces de neón para postear sus looks en las redes. En otro extremo, Martín "El Chino" Ku se sorprendía por el aluvión de fans que quieren una foto con él. "Es impresionante esta final. Estoy muy contento y todo el cariño de la gente es impresionante, así que disfrutándolo", dice a LA NAcion mientras intenta cumplir con cada uno de los pedidos.

"¡Venimos en cinco!", gritaba una voz en off haciendo que todos corran a sus lugares para recibirlo a él: el conductor de este programa que, noche tras noche, supo imprimirle su propio sello a este formato internacional que es éxito en todo el mundo. Así, a las 22.35, y como si fuera un rockstar, aparece Santiago del Moro para chocarse la cámara y por última vez (al menos hasta la próxima edición) gritar: "Buenas

Rating 2024

noches, esto es Gran Hermano".

Como en cada temporada del reality, este año no faltaron las historias de amor. Esas que, en esta edición, hasta se coronaron con una boda ficticia dentro de la casa. Mientras que Bautista se enamoró de Denisse González, Nico tuvo sus momentos de intimidad con Florencia Regidor en el sauna del jardín. Ellos se prometieron esperarse y así ocurrió.

Los primeros en cumplir esta promesa fueron Nicoy Flor. Después de saludara su familia y sus amigos durante un largo rato, el más jovencito de la competencia fue directo a besar a su chica; quien desde que Del Moro anunció su nombre lo esperaba ansiosa. El apasionado beso fue inmediatamente interrumpido por "El Chino" que saltó a abrazar a su bro. demostrándole cuánto lo extrañaba. Dispuestos a no separarse, Flor cambió su asiento y disfrutó del resto de la gala junto a su "ganador".

El otro gran reencuentro ocurrió minutos después, cuando el campeón de esta edición 2024 entró en el estudio. Los primeros en recibirlo fueron "los bro" que esperaban su entrada triunfal abrazados. Después de celebrar junto a ellos, Bautista buscó a Denisse y no dudó en besarla frente a todos. La pareja permaneció pegada durante un largo rato, aún después de que las cámaras se apagaran, bajo la mirada y el aplauso de todos sus compañeros.

Emma también tuvo su recibimiento. Mientras que su entrada al estudio (con el tema "Soy", de Lali Espósito) fue icónico, su reen- todos los GH. •

cuentro con Furia fue uno de los más emotivos. El peluquero corrió a abrazar a su amiga (esa que durante todos estos días movilizó a su fandom para que votara por él) y la revoleó en el aire.

A lo largo de todo el reality, Juliana "Furia" Scaglione despertó amores y odios. Ya sea por su juego, por su carácter o sus looks transgresores, la participante supo estar en boca de todos, tanto dentro como fuera de la casa. Como si fuera la gran estrella de la noche, la más rebelde de la competencia fue la última en aparecer por la alfombra azul y, antes de saludar a sus fanáticos, tomó el micrófono e hizo una de sus performances. "Estoy con una emoción única, con muchas ganas de que gane Emma. Vivir todo esto es una locura, y me quedo con el cariño de la gente, me quieren muchísimo y valoro mucho todo esto", le dijo a Funes Ugarte.

Sin embargo, su "buen humor" cambió repentinamente minutos antes de que Santiago Del Moro anunciara al ganador. Mientras el conductor hacía algunos anuncios publicitarios, la participante intentó pararse e irse del estudio, pero inmediatamente fue frenada por uno de los productores. Fiel a su estilo, "Furia" no quiso acatar la orden y comenzó a discutir acaloradamente. Mientras que sus compañeros miraban un tanto desconcertados, otro integrante de la productora se acercó para calmarla. Si bien la participante accedió al pedido de los trabajadores, la discusión siguió en el corte. Su humor empeoró cuando la escribana entró con el sobre y descubrió que su candidato había sido superado por Bautista.

Sin embargo, ya no quedaba tiempo para nada más. Las cámaras se apagaban y tres productores interrumpían el pogo que se generó en el centro del estudio para llevarse a los tres finalistas; esos que tendrán que refugiarse en un hotel para hacer la resocialización de a poco. El resto siguió la noche en un salón de Olivos para despedir con broche de oro estos 209 días que, sin dudas, quedarán grabados en la historia de

El rating de las finales de Gran Hermano

39.7 29.2 39.1 14.8 20.4 31.4 12.5 12.0

2001

2002

2003

2007

2007

2007

2011

2012

2015

8.3 2016

**28.6** 2022

ESPECTÁCULOS | 3 LA NACION | MARTES 9 DE JULIO DE 2024

# Telenovelas: en baja en la TV, en alza en las plataformas

**STREAMING**. Cuáles son las ficciones turcas, españolas, brasileñas y unas cuantas tiras argentinas con varios años de antigüedad que se encuentran entre lo más visto

#### Viene de tapa

En el caso de Netflix, esta semana sus tres ficciones más vistas son herederas de las telenovelas clásicas. En el primer puesto está Mentiras desesperadas, una serie brasileña de 17 episodios que encabeza Juliana Paes, la reconocida actriz de El clon y Pantanal, que esta vez interpreta a Liana, una kinesióloga casada con Tomás que al comienzo de la trama está en pleno trabajo de parto. Los nervios del momento, la certeza de que no llegará al hospital y que tendrá que dar a luz en su casa, marcan también el ritmo de lo que vendrá. La acción se traslada al pasado reciente cuando la pareja está en plena crisis porque el hombre comete una infidelidad justo en el momento en que están buscando un embarazo. El drama entra en el territorio del melodrama cuando Liana descubre, una vez reconciliada con su marido, que está embarazada por partida doble: uno de los bebés es de Tomás y el otro de un amante ocasional que tuvo cuando estuvieron separados. Con un secreto de nacimiento e identidades ocultas a cuestas, pero sin las historias paralelas que suelen ser parte de la narración telenovelesca, Mentiras desesperadas se concentra en el conflicto central aunque manteniendo el melodrama como su motor principal.

Algo de ese estilo aparece en Vientre funcional, la serie israelí que ocupa el segundo lugar entre las ficciones más vistas de Netflix en la Argentina. En este caso, el programa de ocho episodios que logró atraer al público más allá del título ginecológico que le tocó en suerte con la traducción, la maternidady los conflictos alrededor de ella asumen un punto de vista más realista. Cuando la editora Ellie y su marido Iddo pierden un embarazomuy deseado de manera traumática, su deseo de ser padres los acerca a la posibilidad de la subrogación y a Chen, una joven que podría ser la persona que los ayude a cumplir sus sueños, aunque su propia vida está plena de desilusiones y frustraciones.

En el tercer lugar del podio de la plataforma aparece La pasión turca, una miniserie española de seis episodios que combina el melodrama con el thriller erótico. Inspirada en la novela de Antonio Gala, que ya había sido adaptada al cine a principios de los 90 por Vicente Aranda con Ana Belén en el protagónico, transcurre en Estambul, el escenario de las telenovelas más vistas de los últimos años en la Argentina, aunque en este caso como se trata de una producción española, impera el exotismo que inspira la capital turca en el extranjero.

La trama gira en torno a Olivia, una profesora española de Bellas Artes con una gran carrera profesional que despierta de un coma en un hospital de Estambul después de un intento de suicidio y sin recordar qué fue lo que le pasó. Así, el relato retrocede a sus primeros días en Turquía en los que conoció a Yaman, un misterioso hombre del que se enamora perdidamente y con el que comparte una pasión que la lleva a abandonar todo para quedarse con él. Los secretos, la intriga policial y las escenas eróticas abundan en la miniserie que con



La promesa. Producida por TVE, es un éxito en MAX



Vientre funcional. Ocho episodios y un drama familiar



Educando a Nina. Griselda Siciliani y un regreso en Prime

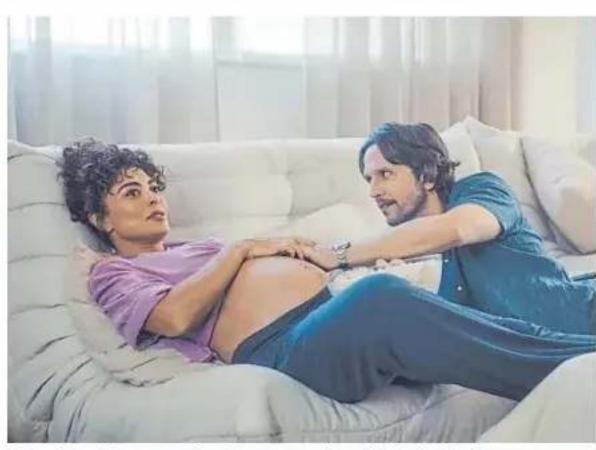

Mentiras desesperadas. La apuesta brasileña de Netflix

los espectadores locales.

La resistencia de las telenovelas no se agota en Netflix. De hecho, en Max, el género ocupa un lugar de privilegio en su catálogo.

esa fórmula atrajo la atención de La estrategia derivó en que dos de sus programas más vistos estén emparentados con el tradicional formato. En el tercer lugar entre los elegidos de los espectadores locales aparece La promesa, un melodrama de época producido originalmente por TVE, ambientado en 1913 en Córdoba, España. La historia transcurre en el palacio de los marqueses de Luján, y sigue los romances, traiciones y secretos de los dueños de casa y sus herederos además de lo que ocurre con quienes trabajan para ellos.

La historia de amor entre el heredero de la familia aristocrática y una mujer que se acerca a ellos en busca de venganza cumple con todos los requisitos de la estructura narrativa de una telenovela diaria, porque de hecho lo es: creada para la programación vespertina del canal público español, La promesa fue un éxito instantáneo, hasta el punto de acumular hasta ahora 491 episodios divididos en tres temporadas.

Si bien, en un principio, semejante volumen de capítulos podría parecer desalentador para los espectadores del streaming, lo cierto es que la tira logró llamar la atención del público de Max. El desafío para ellos será no desesperar cuando terminen de ver los 122 episodios disponibles en la plataforma y armarse de paciencia para aguardar el estreno del resto. Se sabe que la fidelidad de los espectadores ya no es lo que era, pero en este caso todo indica que están dispuestos a hacer la excepción. O que ya invirtieron demasiado tiempo en el culebrón como para no seguir viéndolo.

Ytal vez apliquen la misma vara a Prisión de mentiras, la tira turca de 65 episodios que ocupa el cuarto puesto en Max. En este caso se trata de una trama de suspenso e intriga que gira en torno a Fırat Bulut, un exitoso fiscal que un día despierta en prisión acusado de haber asesinado a su esposa y a su hijo. El hombre sufre de amnesia, el padecimiento telenovelesco por antonomasia, y se convertirá en un fugitivo para encontrar al verdadero asesino de su familia y limpiar su nombre.

#### Títulos retro y nacionales

Por el lado de los contenidos de Prime Video, las preferencias del público local se inclinan claramente por las telenovelas latinoamericanas menos tradicionales y con algunos años en el ruedo. Así, en el segundo puesto del ranking está Yo soy Betty la fea, la rupturista tira colombiana que a sus 335 episodios originales está a punto de sumarle una nueva temporada, que se estrenará en la plataforma la semana que viene.

Yesa misma combinación de romancey humor ostenta Educando a Nina, la tira de 2016 creada por Undergroundyemitidapor Telefe, en la que Griselda Siciliani interpretabaa Maray Nina, las gemelas separadas al nacer, otro de los recursos narrativos predilectos del género. La novela de 134 episodios ocupa el tercer puesto en la plataforma de Amazon, ranking en el que también aparecen, en el sexto lugar, Las estrellas, la tira de Polka de 120 capítulos estrenada en 2017 y, en el décimo, Graduados, el suceso producido por Underground y Endemol que Telefe emitió en 2012, que inauguró la moda de las ficciones nostálgicas.

Ahora, gracias al streaming volvieron con el sello retro incorporado. •

### MINUTO A MINUTO

Qué esta pasando en la radio y en la televisión

Pablo Montagna - LA NACION

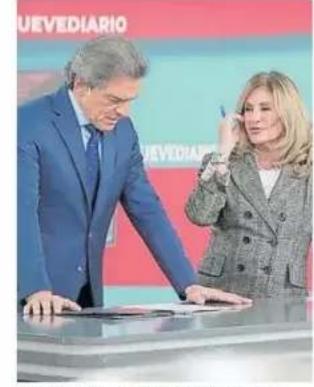

Rígoli y Silvia Fernández Barrio

ESPECIAL DE TV

#### El fenómeno Nuevediario cumple 40 años

Tanto la señal IP Noticias (los sábados, a las 23) como Elnueve (los domingos, a las 17) comenzaron a emitir una serie de cuatro especiales producidos por el canal de TV abierta del Grupo Octubre para recordar y recorrer los momentos más importantes del noticiero Nuevediario, que se estrenó en 1984 y marcó una época. Estos programas especiales estarán conducidos por Silvia Fernández Barrio y, alternadamente, Claudio Rígoli, Guillermo Andino y Angel Rey, quienes presentarán el material de archivo, compartirán con la audiencia anécdotas y contarán el detrás de escena de sus protagonistas. •



RADIO

#### Una mirada periodística desde Europa

La FM 89.9 Radio Con Vos duplicó su audiencia en el último semestre. posicionándose como la FM periodística más escuchada y una de las radios más vistas en streaming. Entre los ciclos de mayor crecimiento de la emisora se encuentra Huevos revueltos (los sábados, de 8 a 10) que conduce el periodista Juan Dillon, que se posicionó en cuarto lugar en su franja detrás de tres radios musicales: La 100, Aspeny Urbana Play. El ciclo se hace desde el exterior, ya que Dillon resideen Francia, loque le permite aportar una mirada distinta a la actualidad. •

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Claro Principalmente soleado y destemplado

#### Mañana mín. 3" | máx. 9"

Despejado Principalmente soleado y destemplado



Se pone 5.58

Luna Sale 10.37

Se pone 21.38

Nueva 5/7 Creciente 13/7

O Llena 21/7 Menguante 27/7

SANTORAL Nuestra Señora de Itatí | UN DÍA COMO HOY de 1816, se firma el Acta de la Independencia de nuestro país en el Congreso de Tucumán. | HOY ES EL DÍA Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego

#### Nunca cuatro

Dibuje un círculo o una cruz en cada casilla vacía, de modo que nunca aparezcan cuatro circulos o cuatro cruces consecutivas en una misma fila, ni en una columna ni en una diagonal

| Х | 0 | 0 | 0 | Х  | 0 | 0 | Х | 3 |
|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| Х | 0 | Х | 0 | 0. | X | 0 | 0 | 3 |
| Х | 0 | Х | Х | 0  | Х | X |   | ¢ |
| 0 | x | х | 0 | X  | Х | 0 | 0 | 2 |
| Х | 0 | 0 | Х | Х  | 0 | 0 | Х | 2 |
| 0 | Х | 0 | 0 | Х  | Х | X | O | 5 |
| 0 | 0 | X | Х | 0  | 0 | X | X | Ç |
| 0 | X | 0 | 0 | X  | Х | 0 |   | ) |
| Х | 1 | Х | Х | 0  | 0 | Х | Х | 0 |
| ŏ | 0 | 0 |   | 0  | 0 | X | 0 | € |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

| 0 | 0 |   | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |   | Х |   | 0 |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | 0 |   | 0 |
|   |   | Х |   |   |   |   | 0 | 0 |
| X |   | Х |   | Х |   |   |   | 0 |
| X | Х | 0 |   | Х | Х |   | 0 |   |
| X |   |   |   | Х |   | Х |   |   |
|   |   | Х | Х |   |   | Х |   | X |
| Χ |   |   |   | 0 |   |   | О | X |
| X | Х | 0 |   |   | 0 |   | 0 |   |

© Ediciones de Mente

#### Humor petiso Por Diego Parés

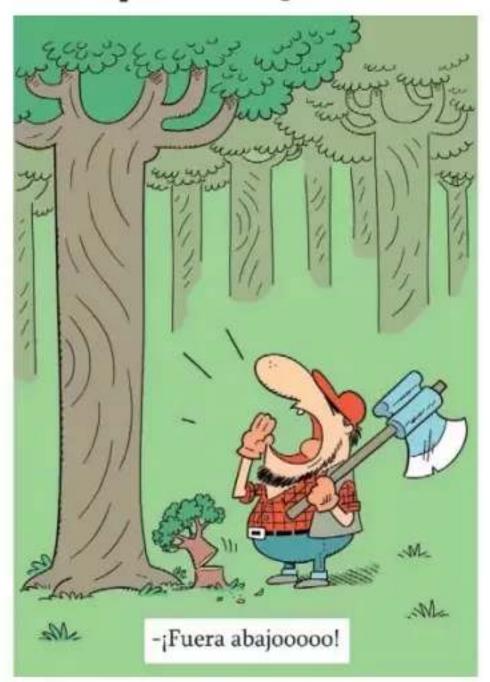

Hablo sola Por Alejandra Lunik

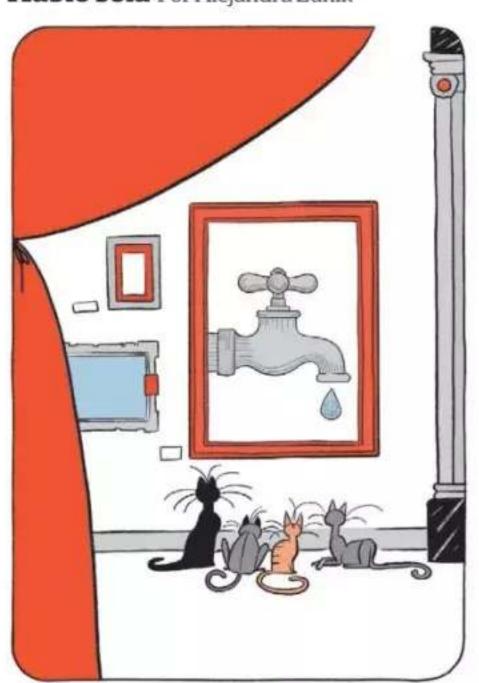

#### Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

